

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

## Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

## Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

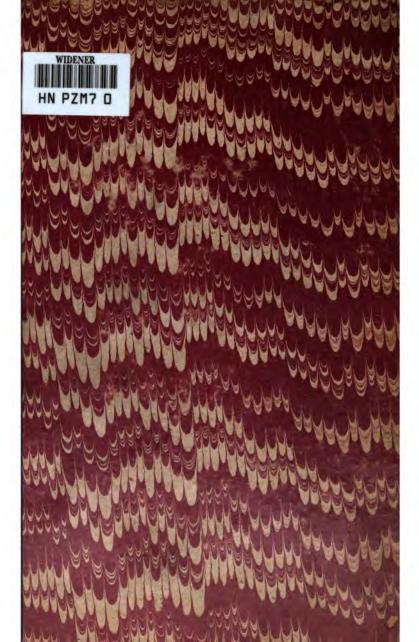



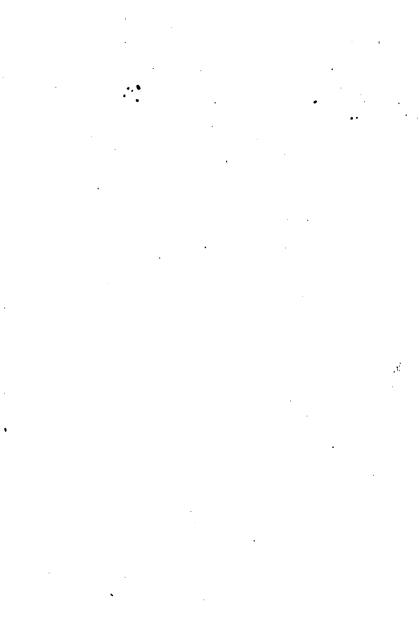

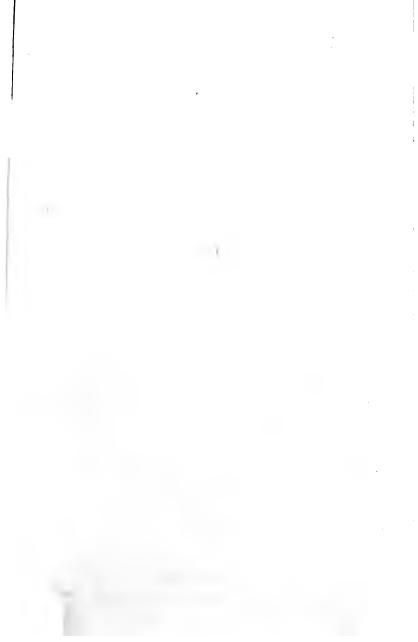

0

# POESIE POPOLARI RELIGIOSE

DEL SECOLO XIV -

PUBBLICATE PER LA PRIMA VOLTA

A CURA

DEL PROF. GIUSEPPE FERRARO



# PRESSO GAETANO ROMAGNOLI 1877

-35.63

Ital 6320.152 1/8, June 29. Minor fund.

> Edizione di soli 202 esemplari per ordine numerati

> > N. 141

#### AL MOLTO ILLUSTRE SIGNORE

## SIGN. G. B. PROFESSORE COMM. GIULIANI

ACCADEMICO DELLA CRUSCA

CHE PER GLI SCRITTI SUOI E COLL'ESEMPIO

IL CULTO DI DANTE

E L'AMORE DELLA PURA NOSTRA FAVELLA

FORTEMENTE MANTIENE,

OFFRE

QUESTA TESTIMONIANZA

DI ALTA STIMA

IL PROF. GIUSEPPE FERRARO



## **PREFAZIONE**

T.

La Biblioteca Municipale di Ferrara possiede un codice contrassegnato 211, NB1, nella seconda pagina del quale sta scritto in bei caratteri del XIV secolo:

In hoc libro continentur.

S. Anselmi.... Hymni, seu tractatus de vita Cristi per ritmos — S. Bernardi Hymni, ut hic apparitur a pag. 24 ad pag. 96. — Hymnus de S. Vincentio Ferrerio — Canzoni sagre in lingua volgare antica, a pag. 27 usque ad finem.

L'indice delle materie è nella 1.ª pagina:

Tabula supra omnes laudes per alphabetum.

Ave, verbum incarnatum.

Ave, vivens hostia.

Ave, verbum incarnatum, alia.

Ante crucem virgo stabat.

Ave, virgo gratiosa.

Ave, virgo virginum.
Ave, virgo Caterina (Vergine e martire del IV secolo).

Ab eterno preparata.

Alzando li ogi al cielo (Bianco da Siena).

Ave Maria gloriosa, Madre nostra ec. (Inedita).

Assumpta è Maria in cielo (Bianco da Siena).

Aiutateme tuti se voi possiti (Inedita).

Anima peregrina (Iacopone da Todi).

Benedictus Cristus Deus.

Benedetto ne sia el zorno (Bianco da Siena).

Cum aperta sepolturam.

Cum desiderio vo eercando (Iacopone).

Cum la mente facciamo festa (Inedita).

Cuntar ve volio la vita mia (Inedita).

Deserve iam anima lectulum soporis.

Dies est latitia.

Dime Maria dolce cum quanto desio (Iacopone).

Dona del paradiso (Iacopone).

Facciamo fati faciamo (Bianco).

Gaude flore virginali.

Gaude Virgo Caterina (del IV. secolo).

Iesu dulcis memoria.

Iesu sapientissime.

Io su' per nome giamata morte (Inedita).

Laudamo lamor divino (Iaco-pone).

Lamore a mi venendo (Inedita).

La morte me spaventa (Inedita).

Lomo che a mi vol parlare (Iacopone).

Levate su oramay (Iacopone).

Mundi prosperitas et vita brevitas.

Misera heu mundi vita.

Magne pater o vincenti.

Maria, Verzene bella.

Madre che festi colui che te fece (Inedita in gran parte).

Noctis in silentio, tempore brumali.

Nella digna stalla de quello dulce bambino (Iacopone).

O crux, ave sanctissima.

O vos omnes qui transitis.

O Maria, Mater lucis.

O Iesu dolce o infinito amore (Bianco).

O peccatore moveratu' may (Iacopone).

Ognomo pianza amaramente (Inedita).

Ora alditi mata pacia (Iacopone).

O voi gente che state nel mundo (Inedita).

O quanto se po' siena gloriare (Inedita. S. Catterina da Siena).

Plange anima fidelis.

Per humilitade che in ti Maria trovay (Bianco).

Per caritade te volio pregare (Iacopone).

Pcrchè volio servire a Dio (Inedita).

Questa Maria donzella (Inedita).

Recordare Sancta Crucis.

Recordare frater pie.

Si vis esse conobita.

Salve, salve Iesu Care.

Stabat Mater dolorosa.

Stabat Mater dolorosa. Iterum alia.

Se per dilecto tu cercando vay (Iacopone).

Totus mundus est submersus.

Te carentem omni labe.

Verbum carum factum est.

Il codice suddetto é cartaceo, alto cent. 7, largo cent. 4 1/4, in chiari caratteri della prima metà del secolo XV. e rubricato con discrete iniziali rosse. La ultima delle poesie latine è dedicata a San Vincenzo Ferreri; (1357-1419) la ultima delle italiane, che tratta di S. Catterina da Siena, (morta nel 1380) quando era già venerata come Beata, mostrano chiaramente la età del Codice. Ha esso fogli 172, con numerazione mista di cifre arabiche e romane (es. XX 5, C 71) sette fogli in fine del libro sono bianchi, ma già rigati, ogni pagina contiene da 20 a 22 linee di scrittura. Nelle poesie latine che hanno versi più corti dei distici, sono i versi disposti in modo da essere contenuti in due per linea. Le poesie italiane sono in gran parte di metro endecassillabo, ed ogni verso occupa una linea, alcune in ottonarii che si sarebbero potute mettere a due

versi per linea sono quasi in fine del libro, e mi pajono le più recenti.

Il codice pare assai verosimilmente, che sia stato destinato (fino dal momento in cui fu cominciato a scrivere), a contenere nella prima parte poesie latine, nella seconda poesie italiane. Perchè tra le prime poesie nelle due lingue e le ultime, visibilmente si conosce nella scrittura, nella punteggiatura, nei nessi delle parole che qualche tratto di tempo deve essere passato. Dove sono nate queste poesie, di chi sono esse? Trovandosi le poesie inedite, che ora vengono pubblicate, con quelle di Fra Iacopone e di altri. già stampate, si potrebbe arguire che fossero dello stesso paese e dello stesso tempo. Osta però questa conclusione. l'osservare che quelle di Iacopone, e di Bianco sono nella lingua molto più pure e nel verso molto più belle, mentre le altre sentono più del monte e del macigno. Non è dubbio che quella a Santa Catterina è nata a Siena. (Questa città volia raccomandare.... ne la quale sey nata).

Probabilmente è senese anche quella che comincia: Madre che festi coluy che te fece, le quattro prime quartine della quale sono del Bianco da Siena.

Intorno all' altre si può congetturare, ma non precisare il luogo della nascita. È certo che nello entusiasmo politico-religioso del 300, non solamente si diffusero per l'Italia travestendosi nei varii dialetti. i canti dei trovatori provenzali ed italiani, e dei troveri francesi, ma eziandio le poesie sacre. Esse infiammavano la mente e scaldavano il cuore di quella età battagliera e religiosa si sentivano sulle bocche dei Laudesi, dei Francescani; (Iacopone) facilitavano le paci, moderavano la superbia dei grandi. Da molte di esse (come in

Grecia dal canto di Bacco, ebbe origine la Tragedia, e come in Ispagna gli Autos Sacramentales diedero principio al dramma) pigliava le mosse la nostra drammatica, che sarebbe diventata nazionale e popolare se la coltura del dramma latino, non la avesse confinata alle rozze Rappresentazioni sacre, rimaste fino ai nostri giorni nello stato in cui erano al principio della nostra vita nazionale -Tuttavia se non sappiamo il nome del poeta, si può credere che la poesia che dice: aiutatimi tutti se voi possiti sia nata certo nell' Emilia. Le rime mi e se na ri, ficcà e carità, stanno in chiave finchè si conserva alla poesia la sua veste rozza, ma facendole indossare una veste italiana, me e se ne ride. ficcato e carità stuonano. Ma io m' arresto, perchè non vorrei entrare in un gineprajo.

Il codice è assai in buono stato.

e pare che abbia appartenuto a qualche dotto frate, che raccoglieva queste poesie per suo uso ed a suo comodo, perchè le cancellature sono poche, salvo la poesia che comincia: O voi gente che state nel mundo, la quale è piena zeppa di correzioni. In alcune poesie latine si vedono lacune di una, di due parole, d'un verso intero; nelle italiane no.

### TT.

Alcune delle poesie italiane sembrano traduzioni o parafrasi di poesie latine che si trovano nello stesso libro. Per esempio la poesia di S. Bernardo: Cum apertam sepultarum, Viri tres aspicerent, Et horribilem figuram, Intus esse cernerent, ha colla poesia italiana questi raffronti:

Haec non excipit personam
Divitis aut pauperis,
Neque mitram nec coronam
Praesulis aut principis.

Mors cum suo curso rapit. Senes cum juvenibus, Suo cunctos hamo capit, Robustos cum senibus. Hac in tumba non sentitur. Odor aromaticus, Balsamum non reperitur, Nec sapor mellifluus. Anserum ex plumis tectus, Mollis hic non sternitur Purpura aut bysso tectus Mortuus non cernitur. Ubi pulcra vestimenta Cum auratis cingulis, Digitorum ornamenta Cum gemmatis annulis? Vos qui crinen coloratis Vestris lozionibus. Faciesque dealbatis Multis uncionibus; Non resplendet hic unguento Nec album yspanicum, Speciosa vestimento Nec velamen sericum. Hac non olent in coquina Grues aut altilia. Non sunt hic electa vina

Greca aut vernacia

Simile prova si potrebbe portare per il Contrasto tra la morte ed il peccatore.

Il chiarissimo Sign. Ernesto Monaci fa notare nel suo pregiatissimo opuscolo: Appunti per la storia del teatro italiano a pag. 23 e 42, la analogia di alcuna delle Laudi da lui nel detto opuscolo citate, con alcuni Misteri latini della Raccolta Du Méril. Una simile analogia esiste pure tra il Mistero Apparition ad Emaus c la poesia che comincia: Cum la mente facciamo festa ec.

XII. Alli discipuli nel cammino Apparve lamor fino, Quasi como peregrino Con loro fu accompagnato.

- XX. Parlando disse alli beati

  Perchè sete si turbati?
  - > Troppo siete sgomentati
  - » Chi è quello che v'ha turbato?

XXI. Cleofas disse a luy Solo peregrino se tuy. E non vedisti quello che fuy In Ierusalem remoreggiato? XXII. Di Gesù Cristo Salvatore Che fu preso a gran furore, In sulla Croce quel Signore Per invidia fu chiovato.

XXIII. Credevamo che suscitasse E noi di morte liberasse, E nostra fede confermasse Come fo evangelizzato,

XXIV. O stolti di cuore non credendo Non sapete che morendo, Cristo poy resurgendo De luy fu si profetato?

XXV. Di lui è scritto il morire E il terzo di resureire, Poy in celo salire Alato del pare suo beato.

XXVIII. E loro li disse de non ire Non è più ora de transire, È già vespro dolce sire. Vienne con noi allalbergato.

XXX. Tanto il pregorno dolcemente, Che con loro andò el piacente, Ma quando partì il pane presente Si lebeno raffigurato. Cristus apparens discipulis tamquam peregrinus dicit eis: qui sunt hi sermones quos confertis ad invicem ambulantes et estis tristes? — Tu solus peregrinus es in Ierusalem, et non cognovisti quae facta sunt in illa, his diebus? De Iesu Nazareno qui fuit vir propheta, potens in opere et sermone coram Deo et omni populo?

Quomodo tradiderunt eum summi sacerdotes et principes nostri in damnationem mortis, et crucifixerunt eum et nunc super haec omnia, tertia dies est quod haec facta sunt.

O stulti et tardi corde ad credendum, in omnibus quae locuti sunt prophetae. Nonne hoc oportuit pati Christum et intrare in gloriam suam?

Mane nobiscum quoniam advesperascit et inclinata est iam dies.

Così pure la poesia che incomincia: O voi gente che state nel mundo, a me pare un monologo di qualche rozza tragedia popolare, nella quale si tratti della nascita di Cristo fino alla sua risurrezione. La poesia che

incomincia: Questa Maria donzella forse è il prologo recitato da qualche personaggio che rappresentava l'angiolo Gabbriele. Dicono ehe il sacro poeta da Todi recitasse una sua poesia alla madonna in una di quelle Rappresentazioni che si solevano fare allora nell'Umbria. Nè è da meravigliare che altri fuori di quella provincia, lo abbiano imitato.

Delle poesie di Fra Iacopone da Todi e di Bianco da Siena già stampate, sarebbe bene il riportare le varie lezioni che sono nel mss. ferrarese, oppure stamparle tutte intere per mostrare il loro travestimento avvenuto dal dialetto di una provincia in quello d'un'altra, ma per ora parmi di dovere dare alla luce quelle che sono inedite affatto e anonime. Se non fossi impedito dalle occupazioni del posto che ho, prima di pubblicare queste poesie fin qui inedite, avrei voluto vedere

se anche nelle biblioteche del Regno esistessero testi di questi canti (e ve ne debbono essere) per dare così, le lezioni risultate migliori dai confronti. Forse ciò potra fare altri di me meno occupato, ed io gli auguro ogni fortuna, nello studio di queste non inutili memorie del nostro passato.

24 Settembre 1876.

Prof. GIUSEPPE FERRARO

- Cuntar ve volio la vita mia, Como la è stata fioria.
   Sempre è stata mia memoria Pure in cosa transitoria, De coluy chiè re de gloria Non me ne son aricordato.
- Azo posto el mio intelletto
   In cercar l'altruy diffetto,
   E nel goloso diletto
   Me son data a la sfrenata.
- Sotoposto ho la volontade A molte iniquitade,
   Da la sensualitade È stata sempre guidata.

- Non ho usata la rasone In nessuna operazione, Nulla bona discrezione, Fu zamay in mi trovata.
- Non azo fede dritta
   Poy spesso son sconfitta,
   Dali nimici son tranfitta
   Per lo stare apigerato.
- Non azo ferma speranza
   Però corro in tribulanza,
   Sempre vivo in desperanza,
   Cum la mente dentro infiata.
- Carità in mi non sento, Per lo lume chio spento, De gran crudelità centro Cum la mente tribulata.
- Io non vivo cum justicia Per la mia gran malicia, Vorea punir l'altruy vita E la mia tenir zelata.
- La fortezza nel ben fare Non lo voluta piliare, Ma nel male adoprare Como azal son solidata.
- La prudenza ho sbandita
   La stulticia ho ristaboita,
   Da la quale tuta mia vita,
   Sempre è stata accompagnata.

- Temperanza nel mal fare Mai non volse seguitare, Nè mai volse refrenare, La mia vita sagurata.
- 12. Tanta superbia ho nel cuore Che ne chaza el bon timore, Rimango in gran tenebrore Cum la mente obfuscata.
- 13. Del ben d'altri son invidioso Più che orso sono iroso, Tristo sono e accidioso De avaritia accompagnato.
- 14. Son goloso e torpente De luxuria fetento, Scura e ziecha ho la mente Da vanagloria son alatata.
- 15. Tuti li sette peccati Che mortali sono giamati, Tuti mi han posto li araguayti E tuti mi hanno impresonato.
- 16. Neli divini comandamenti Non sono may mei andamenti, Fati ho molti asaltamenti Contra coluy chi ma creato.
- 17. De lo misero corpo mio Si me nazo fato un Dio, Quello Dio per chi son io, Zà no lo col cuore amato.

- El nome de Dio humano Menzonato l'azo in vano, Ben lo sa Dio Soprano Quanto e' lo desonorato.
- Nel suo di tanto beato
   Non me son sanctificato,
   Per amor non me son dato
   Ala bontà increata.
- Desonorato ho mio padre
   E anche la mia madre,
   Per li mei opere ladre
   Son del beneficio ingrato.
- Io ho ncciso minstesso
   Quando el peccato ho commesso,
   El mio proximo ben spesso
   Vorrea che fosse agiazato.
- 22. Io son stato iocando

  De far el peccato immundo,

  Tristo mi non me confundo

  Tanto me son maculato!
- 23. Stato son spesso furo E del render pocho curo, Poco penso del futuro Quando sarò examinato.
- Fato ho falso testimonio
   Contra el mio proximo idoneo,
   Pezor son cha el dimonio,
   Mentitor sempre son stato.

- 25. Desiderato ho quel bene El qual non me si convene, Quello che el mio proximo tene Per me lo desiderato.
- 26. Desiderato ho l'altruy molgie, Per li mei immunde volgie, E del proximo le spolgie Vorea aver spolgiato.
- 27. Contra del factor vivente Si son stato disobediente, Zà non me comprendo niente Tanto si son abissato.
- 28. Del male che io non ho potuto Fortamente me ne son doluto, Da mi instesso son traduto E del mundo adesiato.
- 29. Da la carne sono induta A far mia voluntà bruta, Da poy la quale me son conduta Per la mente azechata.
- Dal dimonio chi me tenta Per la mia colpa soventa, Ne li pecati ma suspenta, Trista mi vituperata.
- Questi trei mortali inimici
   Fati me lio sempre amici,
   Da li loro falsi artifici
   Per mia colpa sono ingannata.

- A seguire questi trey felli
   Zoè li diti mei fratelli,
   Ed io insiema cum elli
   Hazo fato mal merchato.
- 33. De ogni bene che Dio ma dato Sempre stato sono ingrato, E questo si è l'ultimo stato Nel qual son tuta firmata.
- 34. Tanta è mia lebrosia
  Che cuntar io non poria,
  E la falsa ypocresia
  Da mi è stata sempre amata.
- 35. Per la grazia lume vezo, E nel peccato pur sezo, La mia vita non correzo Si son rea e ostinata.
- 36. Cum la lingua me confesso
  Convenientamento e spesso,
  De pecare pur non cesso
  Tanto son desordinata.
- 37. Per la longa mala usanza, Me par mala gevolanza, De lassar la iniquitanza Nela quale tanto son stata.
- 38. Se de nulla son represa
  Subito fazo la defesa,
  Correctione tanto me pesa
  Che da mi si lo zitata.

- 39. Quando aldo che altruy me loda Pare che la mente mi golda, Non me vedo de la froda Da la quale io son fraudata.
- 40. Se altruy biastema el mio mal fare Cum siego volio litigare, E comenzo a murmurare Cum altruy a la cellata.
- Se me dita o fata inzuria
   Si me iro cum gran furia,
   Pònoli e porto rancuria
   E volgiene esser vindicata.
- 42. Spesse volte si me impazo

  Del mal dire, el ben si tazo,

  Mostromi caldo e si son giazo

  Più che la neve agiazata.
- 43. Quando mi pongo a orare Si incomenzo a murmurare, E d'altruy fati mal pensare E questa si è la mia orata.
- 44. Quando me lievo al matutino A me pare molto festino, Per pigricia pur me inclino, E presto son adormentato.
- 45. Se pur vegio, vo vagando Quà e colà fantastigando, Nè la mente mia fermando Nela carità increata.

- 46. El ben che per Dio me fato Zà per mi non è satisfato, Più che non farea un mato Me ne son dismentigato.
- 47. Quando dimando il ben per Dio Se non ho zo che volgio io, Spesse volte nel cor mio Me ne son molto turbato.
- 48. Tanti sono li deffetti mei Che may dir non li potrei, Sopra tuti li altri rei Pessimo son deventato.
- 49. Ma perchè io lo dica di fuore Non lo confessa però el cuore, Pare a mi esser el meliore E vorrea esser seguitato.
- 50. Fragile son e ignorante, Cum malicia mescolante, Da ti sempre discordante, Creator che may creato.
- 51. E tutto quanto el mio peccare Che io fato e fato fare, De cuor, signor senza pare Son pentito e dolento.
- 52. Mia colpa dico a ti Dio Iesu Cristo signor mio, Del male che ho fato io E del male che ho adoprato.

- 53. Perdonanza a ti domando, Piangendo e lacrimando, Et cum la mente suspirando Perche io ho tanto falito.
- 54. Se tu me voy perdonare, Certamente tul poy fare, Ma se iusticia voli usare Ecco chio son aparegiato.
- 55. Fa de mi zo che ti piaze Signor mio Ieso veraze, Credo pur che volia far pace Sempiterno re beato.
- 56. Iusticia judicio vole La pietade de zo se dole, Iuste sono le tue parole De termina questo piato.
- 57. Sel te piacerà justicia Puniray mia malicia, Ben che de zo habia tristicia Perchè sono in basso stato.
- 58. Sel te piacerà pietade Contenta e fragilitade, Fata sia la tua voluntade Alto Dio, padre beato.
- 59. Se justicia ne faray So che tu non faliray, Se misericordia usaray Giusto el tuo operato.

60. De ogne cosa a ti signore, Laude sia gloria e onore, Come piace a ti factore De zaschaduno che ay creato.

AMEN.

B

- Or alditi mata pacia
   De la paza vita mia.
   Io ho de li ani quaranta
   Spero menar vita santa,
   Acquista ho virtù tanta
   Che veder non se poria.
- Como el rognon nel grasso involto
   Chosì sto fra boni recolto,
   La virtù commendo molto,
   El vitio seguo tuta via.
- Laudo a mensa el zezunare
   E nel letto el vigilare,
   Nè l'uno nè l'altro voglio fare
   Manzo e dormo più che pria.

- Manzo e dormo e vesto panni Dico el mundo è pieno d'inganni, Tristamente spendo gli anni Perdo el zorno in zarlaria.
- Sono nel mundo traditore
   Che sono al mondo minore,
   Che me ingano cum grando errore
   Spero ben cum vita ria.
- Altrui reprendo asperamente Reprension non volio niente, Chi me lauda fra la zente Prende l'amicizia mia.
- Son teuuto ognomo amare
   E sto sempre a murmurare,
   Se virtú volesse usare
   Li altri vici taseria.
- De salvarme sto in periculo,
   E non seguo el buon consiglio,
   Le più volte el pezo pilio
   Per la mia tristicia rea.
- Desidero de esser salvato, E sto ne li vitij intricato Vorea venzer el pecato, E conbater non voria.
- Vorrea esser paciente
   E patir non volio niente,
   Vorea pace fra la zente
   E tenir li vici mei.

- Vorea el corpo regulato,
   Non ho el senso refrenato,
   Vorea far al modo usato
   Vorea el fin chi se desidera.
- Vorea servir a dui signori
   E stago sempre in questo errori,
   Cercho del mundo li onori
   E diletti a tuta via.
- Servo el mundo volentieri,
   A Dio servo cum penseri,
   Al mundo cum fati veri,
   A Dio cum ypocresia.
- 14. Se io me costasse a Dio, Fuzeria el mundo rio, Quanto zercho el piacir mio, Tanto fuzo el bon messia.
- 15. Confessando el mio errore Cerco de aver honore, Dico mia culpa al Signore Quando sono in compagnia.
- 16. Vedo la mia sepoltura E la mente me sta dura, Per giesia fazo andatura Cola mente vana e ria.
- A la messa e oratione
   Stago cum pocha devotione,
   Senza consideratione
   Risguardo el filiol de Maria.

- 18. Nela oratione prego Dio Che me lassi el delicto mio, Como al proximo fazo io E vivo cum luy in eresia.
- Tante volte ho peccato
   E Dio mea supportato,
   Se son ponto insultato
   Supportar non ho balia.
- 20. Vedo Cristo sulla croce Perdonare ad alta voce, Ed io come un can feroze Vendetta prender voria.
- Sempre voria guadagnare
   Faticha non vorea durare,
   Voria sancto deventare
   Senza alcuna pena mia.
- 22. La faticha mè inimicha Vorea virtù senza faticha, El vero conven pur che dicha E' son pien de ypocresia.
- 23. Ogni meso me confesso, E non voy venzer mistesso, Ogni di peccati tesso E sto in questa tenebria.
- 24. Io credo esser confessato E col prete ho rasonato, El mio vitio e peccato Lo commetto come pria.

- 25. Per golder a tutti li hori, Vorea utile e honori, Mazor male non ha el cuore Che stare in questa tenebria.
- 26. Lomo chie bono in essentia Fuze la bona apparentia, Io como pieno de insipientia Cercho fama in dizeria.
- 27. Povertà vergogna e pena E' la via che al cielo mena, La ricchezza, onori e lena Zercho e salvar me voria.
- 28. Pare a mi parlar per Dio, E parlo per lonor mio, Lo ingannato son pur io Per la mia superbia ria.
- 29. Prima se vuole el ben fare, Possa se vole el ben narrare, Però son pazo a parlare Che doveria adoprar prima.
- 30. Io vorea mutar stato Per far bene in altro lato, El dimonio ma azechato Perdo el tempo in fantasia.
- Son ligato in vita activa,
   E desidro contemplativa,
   Molto mal da qui deriva,
   Non son Martha nè Maria.

- 32. A quello che sono obbligato Fuzo de essere adoprato, E vo dove non son giamato Lasso li fatti mei in umbria.
- 33. Quello che non posso desidro io Quello che posso el lasso io, E lasso quello che è iusto e pio Per mia speranza ria.
- 34. Lasso el bene e prendo el male Pur sotto umbra virtuale, Per la mia zezità mentale Non fazo ben che accepto sia.
- 35. Volio saper quello chè Dio E non so el vitio mio, Che cerchar doverea io Rezer ben la chasa mia.
- 36. Vorea conversar en pace E sopportar non me piace, Per la mia lingua mordace Chazo spesso in bizaria.
- 37. L'amor proprio me inganna, Fame el veneno parir manna, Poy el dimonio si minganna Che non so usar rasone.
- 38. El vitio si me lassa pena, La virtú dolzeza mena, E io pazo da chadena Lasso el vero per la bosia!

- 39. Pena e confusione Lassa el vitio a le persone, Lume e consolatione La virtù lassa alanima pia.
- 40. Quando posso e debo orare Allora vorea exercitio fare, E quando debo lavorare El cuor mio orar desidera.
- 41. Quando sono alloratione

  Ecco la mia tentatione,

  Dice che in predicatione

  Salvarea l'anima mia.
- 42. El mal daltri volio sanare El mio non voy medicare, Prima doverea cerchare De curar la malicia mia.
- 43. Fazo peccati in dire e in fare El ben fazo sol col pensare, Spero virtú acquistare E non vo per la bona via.
- 44. Spesse volte fazo concetto
  Viver ben senza difetto,
  Pur ne li vitii me deletto
  Per la mia fallonaria.
- 45. Per l'aver e per lonore Son de cristo traditore, Patir vedo el mio signore Povertà e villania.

- 46. Vorrea l'anima mia salvare Senza mio mortificare, Cum Cristo volio triumfare E cum luy patir non vorea.
- Quando me diletto, insisto Dico laudato sia Cristo.
   Poy di subito matristo, Como Petro lo negarea.
- 48. Sono gaiiardo fora di guerra E in batalia chazo in terra, E lo inimico si maferra E venzeme coli armi mei.
- 49. Del judicio e de lo inferno
  Parmi aver timore interno,
  E poi per pizolo scherno
  Dannaria lanima mia.
- 50. Ben me dolio del vicio mio Ma virtù non acquisto io, Non correzo el viver mio El paradiso pur vorrea.
- Dal cielo voy misericordia
   Cum Dio vivo in discordia,
   Se cum luy fosse in concordia
   De morir non temarea.
- 52. Male ho fato a dire El mal fare non voy fuzire, Vedo la morte venire E vivo in balocharia.

- 53. Son per far reson cum Cristo E peccati pur acquisto, E molti morir o visto Senza penitencia pia.
- 54. Se me indusio al capizzale Penitenzia poco vale, Quando non potrò far male A Dio tornar voria.
- 55. Da qui son per far partenza, E non ho vera penitenza, Contra mi vene la sentenza Che alo inferno dato sia.
- 56. Io son za presso alla morte E alo inferno corro forte, Li demonii sono ale porte Che me aspettano tuta via.
- 57. Io son pazzo malvasio Che per Dio non volio desasio, Io doveria como uno bastasio Macerar la carne mia.
- 58. E perchè son pazo rio Pieno de pazie vivo io, Per el mundo perdiamo Dio Per la nostra gran pazia.
- 59. Io son pazo mazore Che conosco el mio errore, Tanta lume ho dal Signore Che per lui morir deveria.

60. O potencia o clemencia O infinita sapiencia, Trino ed uno in essentia Sana mi da tal pazia!

AMEN.

C

- Faciamo fati faciamo
   Se Cristo in verità amiamo.
   Hognora faciamo li fati
   Tu dici el vero, e no bosia.
- El vole fati non parole
   Fati, fati e non pur folle,
   Non basteno promisse sole
   A quello che può far li fati.
- 3. Non ie piace el milantare Pur proponer e may fare, Debiamo pur incomenciare Quando che sia a far li fati.
- Non basta a dir: ben faremo, Mal va la nave senza remo, Non si torze senza temo E però facciamo di fati.

- Non vole Cristo berlingeri, Detractori e piacentieri, Non parte, ma vole intregi Per potirne far di fati.
- Non je piace li dicitori,
   Solo del verbo, ma factori,
   Per queste cose de fuori
   Non lasciamo de far li fati.
- Non je piace li poltroni, Sonolenti e dormioni, Chi vano direto a bon bochoni Zà non pono ben far li fati.
- Chi atende a stare ornato
   E molto acompagnato,
   E cum vicini honorato
   Dispresia di far di fati.
- Chi se spegia in ben parere Sputa tondo e va lezere, A laude tende volentere, Perdese e non fa di fati.
- Non li piase li golosi
   E fingardi overo ritrosi,
   Ypocriti e suspetosi
   Non sono acti a far li fati.
- 11. Homo che va cerchando honore. Perchè li pare esser meliore, Cercha pure esser el mazore Non se cura de far li fati.

- 12. Homo cupido e avaro

  Homo chi se habia tropo caro,

  Homo chi se habia el cuore amaro

  Non sono acti a far li fati.
- 13. Feste, zocho e torniamenti Riya molta e presenti, Strenzese cum piacenti Lassano de far li fati.
- Luxuriosi e immundi
   Ociosi e vagabundi,
   Poco fermi e furibondi
   Non gustano li boni fati.
- 15. Ma se tu voy far bene Incomenza da le pene, Sempre sta in quelle mene E così faray di fati.
- 16. Non fuzir le vergogne Improperij com rampogne, Porta in pace l'altruy rogne, E diventeray perfetto.
- 17. Attende ali fati toy Lassa andar li fatti d'altroy, Fa tu quello ben che poy, Pensando di far di fati.
- 18. La volgia lassa e el piacere, Se tu deffendi el tuo parere, Poca pace potray avere E no faray di fati.

- Vegia assay e ora spesso
   Fate forza a ti istesso,
   Piange ogni pizolo excesso
   Multiplicando sempre li fati.
- Tiene per scuto la paciencia
   Tosto fa la obediencia,
   E no cerchar altra siencia
   Atendendo sempre ay fati.
- Lingua e ventre tiene a freno Li ogi guardeno pur el seno, Manza pocho e bive meno, Tanto che el vivere te basti.
- 22. Li sensi abia regulati Pocha usanza cum prelati (?!) Nè cum grandi litterati Recordandote sempre di fati.
- 23. Quanto poy sta in cella, Non portar, nè dir novella, Quanto poy mancho favella Tacendo faray di fati.
- 24. Pensa spesso de li dampnati,
  Pensa anchora de li beati,
  Dovo voy esser menato
  A far sempre gran fati.
- 25. Li parenti cum li amici Tuti tiene per nimici, Lassa le tue usanze antiche Per poter ben fare di fati.

- 26. Fine volio far al mio dire Che chi non se vol tradire, Poche cose basta a dire A chi vuole far di fati.
- 27. Oymè chio dico e non fazo, Altruy solgio e mi inlazo, E mi per altruy impazo E el tempo passa senza fati.
- 28. Facciamo fati facciamo,
  Se faremo quello che poremo,
  El cielo noi guadagnaremo
  Che solo i cieli dano li fati.

AMEN.

D

 Perchè volgio servire a Dio Tuto el mundo mè falace.
 Li me parenti cum dolore, May non cessano di nèhore Molestarme cum furore, Oltra di zò me fano menaze.

- O amici e miei parenti
  Perchè me siti contradicenti?
  Me morditi cum li denti
  Più acuti che la falze.
- Quando el mundo me tenia El dimonio in sua balia, Era posto in presonia, Non sentiva tante nugaze.
- Se de mal fare pur cogitava,
   E cho lo inferno me guidava,
   Per aiutar ognomo stava
   Cum auxilio ben sagace.
- Ma ora perchè son fucito,
   Dal periculo del egyto,
   A bon porto son salito
   Ognomo crida: iace iace.
- Soto specia del mio bene Vanno cridando le mee pene, Non vedeno che li tene La carne sua fallace.
- Hanno cercato di darme donna, Più ville che una carogna, Più nojosa che la rogna, Chome rondena loquace.
- Ma fu savio e ben prudente, Non la volse per niente, Sempre seria stato dolente De tal femina procaze.

- Hogni di più rengracio Dio, Che quel zorno me fu pio, Me liberò dal mal sanio E dal vischio si mordace.
- Chi la habuta el benedisco Serà furnito de mal visco, Sempre starà si como tristo E ogni tempo senza pace.
- Io non farò al seno de padre De parenti, nè de madre, Li fucirò si como ladri Persecutori de la mia pace.
- 12. Non vi basta che cum diletto Me concepisti nel diffetto, Che impacati el mio profetto Cum losenge si mendace?
- 13. Se mi amate sol per mi E no piuttosto voy nè mi, O perchè non ve goldì Del mio ben che ve despiace!
- 14. Se voy voliti pur perire, Che ve zova el mio morire, Forse voliti chel mio patire Sia solazo a voy veraze?
- Vostre lacrime son folle,
   Ziò che dite sono parole,
   Non vole Dio promisse sole
   Anzi fati vole veraze.

- 16. De oldite che abusione. Che consilio de rasone, Arde la casa da ogni cantone E non li voltaro le calze!
- 17. O amore crudele e forte Padre e madre fano le schorte! Del filiol cercano la morte Chome orsi ben feroze.
- 18. Hognomo dica el suo parire Zaschaduno faza el suo volere, De questo mondo chi ne pò avere Che io farò quel chi me piace
- Finchè el mundo me servisse,
   E la gratia me seguisse,
   Correrò cum salti si fisse
   Quasi osello che sia veloce.
- Cristo Iesu volio seguire
   Aluy solo volio obedire,
   Mi promette de inrichire
   Se io sarò deli soy seguaze.
- 20. Solo di questo me lamento Cum grandissimo tormento, Che io son stato si longo tempo Fra li falaci si tenaze
- 22. Troppo el mondo ma tenuto

  De amor falso ma pasuto,

  Chome presone son stato venduto

  Ale dolzeze mondane.

23. O amici e consejeri False lingue e losengeri, Vostri gesti barateri, Remaniti tuti in pace.

24. Cristo Iesu fu solo in croce Voglio seguir cum li mei force, Crido però cum humile voce. Fami di te sempre capace.

AMEN.

E

#### DE LA MORTE.

Io son per nome giamata morte Ferisco a chi tocha la sorte, Non è homo così forte Che da mi possa campare.

### Lo PECCATORE.

Tu dici el vero io lo confesso, Perchè lo dici a mi instesso, Risguardando el tuo aspeto Tuto me fai tremare.

#### LA MORTE.

Tremar te fa el mio aspeto Fuzir voresti el mio conspeto, Se tu cognosesse el mio intelletto Per sancta me voresti adorare.

#### LO PECCATORE.

O Dio che quello che me dice! Nonè homo cost felice, Risguardando se creterisse Che soto terre no volesse intrare!

### LA MORTE.

Da lalto Dio è ordinato Che ziascaduno sia morto e vulnerato, Dinanzi a luy presto sia appresentato A far rasone del suo adoprare.

## LO PECCATORE.

Tu sey crudele che spolgi el mungo, Pizoli e grandi tu meni al fundo, Nonè homo così iocundo A chi tu volgia perdonare.

#### LA MORTE.

In su la justicia o fatto fondamento, Nè oro, nè arzento Nè nullo altro presente Me po tirare de via de veritade.

4

#### LO PECCATORE.

Che me vale le mie belleze, Castelle, oro, o vero forteze, Se el mundo havesse in mia baldeza Per ti ogni cosa me convien lassare?

### LA MORTE.

Pocho vale tua potencia A resistere ala mia conveniencia, Nè revocar la mia potencia Solo Dio lo po fare.

#### LO PECCATORE.

Io ti prego che me dica el vero Como potrea lomo da ti fugire, Tute le cose vedo morire E nulla lassi perseverare.

#### LA MORTE.

Fuza lomo da falso peccato,
Lassi el mundo el suo stato,
Po dir che da mi è muzato
Selgiè fundato in veritade.
Chi è fundato in la iusticia
Alalto Dio obedisca,
La morte a luy siè vita
Perocchè in vita eterna va habitare.
Va habitare in quello regno

Dove è vita infinita senza flagello
A laudare laltissimo agnello
E sua faza contemplare.

AMEN.

F

# DE MORTE.

- La morte me spaventa
   De sua conditione,
   Cum nullo vol far patto,
   Ziò che dice si è fatto.
- Quando vole dar schacho matto Con el suo longo falzone, Non risguarda a sapientia Nè a virtude nè a scientia.
- Non valse la eloquentia
   Al savio Salomone,
   Le soy porte sono forte
   Egualmente mena la sorte.

- Reduce ala sua chorte Servi e campioni,
   Prete, frate e sore Cittadini e gran Signore.
- Occide cum furore Senza remissione, Zoveni vegi, putia Ricchi, poveri, tuti.
- Storte belle e brutte
   Ne fa un gran fassone,
   E per li soy man trapassa
   De ogni conditione.
- Homo richo che faray, Quando tnto lasaray? Solo tego portaray Vilissimo sachone!
- 8. E due sera lo letto
  Spiumazzato senza diffetto,
  Nel quale tu jaceve tu
  Insiema cum lo epulone?
- La tua roba in pochi di Se sparzerà qui e coli, Nè se ricordarà de ti Per tua confusione.
- 10. Che faray homo goloso Che sey luxurioso? De puza venenoso, Spuzerà la tua stazone.

- Li vermi manzarano
   El tuo corpazo vano,
   De ti se paserano
   Rospi e gran bissoni.
- Non è homo vivente
   Chi stesse per niente,
   Cum tego puzolente
   Reposto nel cassone.
- 13. O donne ben vestite, Che andate cosi polite, Chel pare pur che sequite Natura de falchone!
- 14. La vostra lucente pella, Che teniti chosi bella, La morte serà quella Che farà destructione.
- 15. El fetore tanto serà Che de voy usirà, Che ognomo tenarà Li diti al nasone.
- 16. Ma questo serà zocho, Per rispetto de lo locho, E poi stariti nel focho In grande combustione.
- El vostro gran tormento,
   Orribile me fa spavento,
   Me da afflictionamento
   E conturba mia masone.

- 18. Gran fredo sentiriti,
  Fra giaze voy stariti,
  E sempre voy sariti
  Afflicti cum lanzoni.
- 19. In tenebre obscure Più grosse che le mure, Nigrissime figure Vederiti par li cantoni.
- Sentiriti grandi cridori
   Fortissimi stridori,
   E strepiti mazori
   Più che morte de Sansone.
- El fumo del abisso, Ascenderà ben fixo, De la fornace misso Pieno de scorpioni.
- Come cani rabiati,
   Sereti tanaiati,
   Non sariti mai saciati
   Cridariti como lioni.
- 23. La lingua venenosa Tuta serà fochosa, De acqua tuta bremosa Che secharà el polmone.
- Biasteme voy diriti,
   Più crudeli che feriti,
   E sempre voi seriti
   Afflicti cum lanzoni.

25. Le lacrime del pianto Abondarano tanto, Lo inferno da ogni canto Che impirà li soy fiaschoni.

26. El cuore non po pensare De tante pene amare, Perochè deno durare In perpetua sasone.

La morte spaventosa
 Che è tanto spaurosa,
 Maschara gratiosa
 Non fa may remissione.

28. Cristo Iesu dame forteza Che non vegna in quella aspreza, Ma vegna in quella alteza Duè tua masone.

AMEN.

Œ

Levate su oramay
 Anima e non tardare,
 Però che volse morire,
 Per tuo amore e pur giamar me fay.

- Se el sonno dela note pur te grava,
   Pensa che al matutino io fu percosso,
   Per tuo amore da quella gente prava,
   Preso e ligato e roto tuto el dosso.
   Anima, dir non posso
   Quanto me fezeno inzuria,
   Tanta fo la lor furia,
   Che se zi pensi tu non dormiray.
- 3. E se te deletassi ala aurora

  De alegrarte poche el zorno appressa,
  Pensa che dal mattino insino allhora,
  Ligato steti in quella turba spessa.
  Si grave era la pressa
  De quel crudel stuolo,
  Abandonato e solo
  Che se ze pensi sempre piangeray.
- 4. Se de mangar te deletassi a terza,
  Pensa che ala colonna io fu ligato,
  E duo crudeli ognun cola sua ferza
  Spogliato, nudo e tuto insanguinato,
  De simele battitura,
  Che se ze pensi tu zezunaray.
- 5. E se a sexta andar voy a spasso, De spini penza che io fu incoronato, Per lo tuo amore, era stanco e lasso, E a la croce fu sentenciato. In mezo acompagnato Fra doi ladroni andavo,

E la croce portavo, Che se zi pensi non te spassaray.

6. Se ala nona te voy repossare, Pensa che era in croce ingiodato, Che non te feci may se non giamare Anima mia che per ti fu ingiodato. O peccatore ingrato Risguarda al tuo salvatore, Che ta aperto el cuore Che se zi pensi may non possaray.

7. E se a vespro fuosti invidato
 A fare alcuno mundano exercitio,
 Pensa che dala croce io fu despicato,
 Non volse bever ben che disesse: sitio.
 De vedi che supplicio
 Fu quello de Maria!
 Diletta anima mia,
 Se quello ben pensi a me ritornaray.

8. Se ala compieta voy andare aletto
Pensa che posto fu nel monumento,
Non ti voyo dir che pena e che dispetto
Senti mia madre cum grave tormento,
De gusta e fa lamento
De tuto el dolor mio!
Per darte vita volse morire in tanti guay.

AMEN.

- O voi gente che state nel mundo Aprite li ogi a me sagurato, Che senza fine starò nel profundo E dali demonii sempre sarò strasinato, E per lo peccato mio non serò jocundo Serò però sempre dal fuocho abrusato.
- Però chio peccay nela superbia Cum li serpenti averò penitencia, Argento oro e ricchezze assay aveva Galiardo forte e in grande stato Ogni cosa è diventato a me in guay, Però che fu a Dio tanto ingrato.
- 3. E per punire la mia avaricia Beverò loro buliente in grande divitia E io misero quando era bello frescho e possente Tuto lucente più che li florini, Era amato da ogni zente Non mo curay del mio signere.
- 4. E delectandomi nel peccato carnale
  Adesso cognosco che fesi gran male.
  Or risguardate a mi doloroso
  Che pena porto per mia negligentia!
  O peccatore non volir dormire
  A fare tosto la tua penitencia.

- 5. Che quando non pensava
   Io fu portato nel fuocho ardente inchatenato,
   Per vostro exempio qui son posto,
   O peccatori a me risguardate,
   E penitencia tosto fate
   E tempo non aspettate.
- 6. Pero che el tempo si ma ingannato.
  Como voy vedeti in questo exempio.
  Questo exempio ve basta bene.
  Che sempre starò in queste pene.
  Se tuti li santi che sono in paradiso
  Pregasseno Idio per me desperato,
- 7. E tuti li homeni che sono nel mundo Desseno per Dio tuto el suo possere, E Dio pregasseno per me sagurato, Che in questo fuocho starò inchatenato, May però non sarò liberato Che dali dragoni non fussi devorato.

AMEN.

I

 Ognomo pianga amaramente Laspra e dura passione, Ognomo pianga reverente, De jesù la tradissione. Ayme jesu ayme jesu, Iesu dolce e cognoscente, A zascaduno peccatore.

- Iuda como may sufferisti,
   A tradir el Signor tuo,
   Dinari trenta tu prendisti,
   E vendisti el sangue suo?
   Aymè Iesù, aymè Iesù
   Iesù dolce sostenisti,
   Tanta offesa e tanto errore.
- 3. A casa de Ana e de Cayphas Fo menato el creatore, Gran dispresio ognomo li fese Al benigno redemptore. Aymè Iesù aymè Iesù Iesù dolce e vera pace Ricomparasti li peccatori.
- 4. A la coluna fu ligato
  Iesù dolce filiol de Maria,
  Dali zudei fu flagellato,
  La dolce speranza mia.
  Aymè Iesù aymè Iesù
  Iesù dolce poy a Pilato
  Misso fusti o redemptore.
- O Pilato crudo e rio,
   Como potesti sofferire,
   Che coluy chi era tuo Dio
   Condennasti a tal morire?

Aymè Iesù aymè Iesù Iesù dolce segnor pio, Largo a tuti del tuo amore

- 6. O Zudei voy li metisti Sul capo suo quella corona, E despresij assay li fecisti Non guardavi a cosa alcuna Aymè Iesù aymè Iesù Iesù dolce tu pendisti In croce solo per nostro amore
- 7. Tu signor piatoso e humile
  Benigno e dolce creatore,
  Ricomparasti el populo vile
  Col tuo sangue o redemptore,
  Aymè Iesù, aymè Iesù
  Iesù dolce el tuo favile
  Porzi a mi gran peccatore.
- 8. O Zudei non vi pensavi
  Quanta gratia e quanto dono,
  Ricevisti e disprezzavi
  Coluy chi era humile e bono,
  Aymè Iesù aymè Iesù
  Iesù dolce tu li amavi
  Non guardando al suo errore.
- Peccatori voy non guardavi,
   A Maria nè al suo dolore,
   E de ley non vi pensavi
   Che era madre del Signore.

Aymè Iesù, aymè Iesù Iesù doce non guardavi, Al malvasio suo furore.

- 10. Ognomo pianzer doveria Solo pensando de Iesù, Che era filiol de Maria In sula croce morto el fo. Aymè Iesù aymè Iesù Iesù dolce, vera via, Luce giara ali peccatori.
- Nel sepulcro in quella dia, Poy fu posto el corpo suo Da Ioseph ab Arimathia, El terzo di resusitò Aymè Iesù, aymè Iesù Iesù dolce, de Maria, Sposo e fio e creatore.
- 12. Alcune volte sol pensando Piango de Iesù el dolore, Benchè laude io cantando Facci arima per suo amore Aymè Iesù, aymè Iesù Iesù dolce te laudando Ti seguirò dolce signore.

AMEN.

- Benedetto ne sia el zorno
   Amor che me illuminasti,
   Cum el tuo dolce tochare
   El cuore tu me reformasti,
   Io me sento consumare
   Per lo dono che me donasti,
   Oymè Iesù oymè
   Lamor me strenze oymè.
- El don che tu may donato
   Como tel poria may dire,
   De cognoscere el mio peccato
   E volerme repentire,
   Dentro da mi tu sey intrato
   E fame per ti languire.
   lesù, jesù, jesù
   Non voria star più.
- 3. Languisco ma non so como,
  Perchio non so che fare,
  Sentendo el tuo alto dono,
  Che may fatto tramntare,
  De bestia tu may fato homo
  Solo perchè te debia amare.
  Iesù, Iesù, Iesù
  Non voria star più.
- 4. Tu voy che te ami amore Solo per te a mi donare,

De vedi quanto è el mio errore A volerti pur scampare, Pregoti forame el cuore, E fame ti seguitare. Oymè Iesù, oymè Iesù Lamor me strenze oymè

- 5. Seguir te voria Siguore
  Nela tua povertà sancta,
  E anchora nel dolore
  Dal capo fina ala pianta.
  Nel despresio per tuo amore
  Cum techo portar girlanda
  Iesù, Iesù, Iesù
  Non voria star più
- 6. Girlanda portar vorea
  Per ti re incoronato,
  De veder la vilità mia,
  E lamor che may donato
  Questo da mi non poria.
  Perchè me son delongato
  Oymè Iesù oymè
  L'amor me strenze oymè.
- Delongato son dileto,
   Da ti ben non conosuto,
   Pregoti che el mio effeto
   A ti segnor se renda tuto.
   Azo che nel tuo conspeto
   Gusti te suave fruto,

lesù, lesù, lesù Non voria star più.

- 8. Fruto dolce de Maria
  Quaudo sarò io abissato,
  Facendo melodia
  Dentro dal tuo costado?
  Altro da ti non voria
  Se non star li sempre serato,
  Oymè Iesù oymè
  L'amor me strenze oymè.
- 9. Serato nela fornaze,
  Arderea non consumando,
  Amatore seria capace
  Del amore chio domando,
  Gustato staria in pace
  Nel tuo gaudio quietando
  Iesù, Iesù, Iesù
  Non voria star più.
- 10. O quieto dilettoso, Fame signore sel te in piacere, Che io devente riale sposo Non guardar al mio volere Ma col cuore tuo fochoso Fame sempre te seguire lesù, Iesù, Iesù Non voria star più.

AMEN.

- Cum la mente facciamo festa E allegramose cum amore, Che Cristo nostro Signore, Che fu morto è resuscitato.
- In paradiso èl piacente,
   Per tuta la humana zente,
   Per nostro peccato absente
   Tanto era stato serrato.
- Suscito Cristo veraze
   Cum grande alegreza e pace,
   Ben dobbiamo poy che a luy piace,
   Far festa de novo stato.
- Tenga fede per lo certo,
   Che Cristo re de luniverso,
   Posto ha fine al mal perverso
   Poy che lè resuscitato.
- Ognomo vero cristiano
   Habia questo per certano,
   Che questo di èl più soprano
   Cha nullo altro nominato.
- In questo di beato e puro Fu ripiena ogni scritura, Ben po stare alegro e securo, Chi è cristiano baptizato

- Resuscito lesù che fuy
   Ala madre aperve poy,
   Però che là era el lume soy
   Aparve aley glorificato.
- 8. Poy nelorto ala amorosa, Quando stava dolorosa, Magdalena gratiosa Cum lo unguento aparegiato.
- Aparve Iesù soprano
   Quasi in forma de ortolano,
   Perochè pianzeva in voce piano,
   Aparve a ley glorificato.
- Signore, disse per amore, Piango Cristo rentore, Se ay tolto el mio signore, Dime, dove lay portato?
- Chio el torò cum grande effetto, Lamor mio Iesù diletto Tengolo io nel cuor stretto, Per lamor che ma portato.
- 12. In quella hora Cristo favella El suo nome Maria apella, La sua faza tanto bella, Dimostrò lo innamorato.
- 13. Tanto li disse el gaudente, Che la cognobe el piacente, Magdalena de presente Ali piedi li fo zitata.

- A chi el disse: in dredera, Non me tochar Maria, Lo mio padre ha signoria, Chel suo voler non sia mutato.
- 15. Va ali miei fratelli gloriosi, Che di me son dolorosi, Di aloro melanchonosi Che da morte io son levato.
- 16. Di a Piero lo pastore Che ma pianto cum dolore, Che non habia più tremore Che io ho ben perdonato.
- 17. Poy aparve ale beate Le quale sono Marie giamate, Perchè staveno ragunate Alo sepulcro consecrato.
- 18. A Santo Piero verasemente Aparve Iesù piacente, In qual luoco fusse mente Non ze fu certificato.
- Ali discipuli nel camino Si aparve l'amor fino, quasi como peregrino Cum loro fu acompagnato.
- 20. Parlando disse ali beati Perchè seti si turbati? Troppo seti sgomentati, Chi è quello chi va turbati?

- 21. Cleophas disse aluy:
  Solo peregrino se tuy,
  E non udisti quello che fuy
  In Jerusalem remorezato?
- 22. De Iesu Cristo salvatore Che fu preso a gran furore, In sula croce quel Signore Per invidia el fu giavato.
- 23. Credevemo chel suscitasse
  E noy da morte liberasse,
  E nostra fede confirmasse
  Como fu evangelizzato.
- 24. O stulti de cuore non credendo, Non sapeti che morendo Cristo e poy risorgendo De luy fu zà prophetato?
- 25. De luy è scritto del morire, E el terzo di resurexire, Poy in cielo el dè salire, Al lato del padre suo beato.
- 26. El peregrino cum luro parlando Le prophetie zà nominando E le figure interpretando Finchè al castello fu arrivato.
- 27. Poy che al castello fono zonti, E avendo li lor cori uncti De fede e de speranza punti, Prese da loro chumiato.

- 28. E loro li disse: de non ire, Non è più hora de transire. Che le zà vespro dulze sire, Viene cum noi alalbergato.
- 29. Rispose alora el peregrino, Infiammando loro damor divino: Io volio andar al mio camino, Chio sono daltruy mo aspetato.
- Avendo finito el suo dire,
   Dimostrò de più oltra zire,
   Perchè voliva el dolce sire
   Da loro esser più pregato.
- Tanto el pregono dolce mente,
   Che cum loro andò el piacente,
   Ma quando parti el pane presente,
   Si lebeno affigurato.
- 32. Alora tuti de presente, Si guardano fixamente, Dicendo: Rabi bon piacente Dove se tu tanto stato?
- 33. Mentre che così parlaveno Fixi Iesù resguardaveno, Poy che insieme se miraveno, Fo da li loro ogi levato.
- 34. A colui chi fese questo Li perdoni Iesu Cristo Et cui cum siecho diceli spesso Nelo regno se così beato. — AMEN.

- Aiutateme tuti, se voy possiti,
   Che son ferito nel cuore,
   Da Iesù redemptore,
   Stando in croce el ma ferito si.
- In croce stava Iesù molto avisato,
   Como voy aldiriti,
   E larco tira como dispietato,
   Inverso de mi,
   E quando el mave si fortemente ferito,
   E rimango smarito
   E come sbagotito
   Trabucando e vo qui e colì.
- 3. Trabuco, strido e non so che me fare,
  Ay lasso mi!
  Correndo salto como un barbotare
  Chagnomo senari,
  E molti sono che fanno beffe de mi,
  Perchè non san del trato
  Che Iesù a tirato,
  Però perdono a loro e loro a mi.
- Perdono a loro, perchè non san del fato Como stia el mio cuore, Dentro è mazor el barato, Che quello chiè di fora

E le si grande nel spirito del fervore, Che non fu mai caldera, Bulir in tal manera, Quando al fuogo è stata tuto el dì.

- Quando al fuogo è stata tuto el dl.

  5. Quando il fuoco del divino amore
  Azonze a lanima,
  Convien pur che se spanda di fuora
  A tuto el suo mal grà,
  Però che tuta la sua facultà
  Lamor in si la presa,
  Che non po far defesa,
- O volgia el mundo o non volgia si.

  6. El mundo tristo si non po pilgiare,
  Quanta è la caritade,
  De Iesù Cristo che venuto a stare,
  Sula croce fitto,
  Ma quando lanima se humilià
  Vedendo el sangue santo,

Spanderse tuto quanto
Non so como tacer potesse.

 Or chi poria tacer a questo punto Che non cridasse oymè, A veder Cristo como el giè zonto Ancora pur oymè, Oymè Iesù oymè Non so altro che dire, A vederte morire, E per mi essere tanto crudele a ti. 8. O quanta crudeltà Iesù usasti
Inverso de mi,
Stulto e impotente te mostrasti
Ora mirate qui,
A veder quello chi da luce al di
Esser ottenebrato,
E si desfigurato
Che como iniquo reputato fi.
9. Iniquo el justo è reputato

Ora che dirò,
Che lo innocente porti el mio peccato?
Non so chio farò,
Ma fortemente piangerò,
Vedendo el mio signore
Constreto per amore,
In si turpissima morte aver finito.

10. Finito in croce lesù tanto amoroso

Per la sua carità,
O mansueto agnello e grazioso
O Divina bontà!
Per la tua profunda umiltà,
Che non se pò extimare,
Fame si inabissare,
Che altro chel peccà non vedi in mi.

AMEN

1. Ave maria gloriosa
Madre nostra advocata,
Sempre si tu laudata
Da ogni gente regina amorosa.
Gratia plena tu fosti sempre may,
Pero tellesse Dio per madre e sposa,
E per liberarci da li dolorosi guay
Carne prese di noy tanto penosa,
La mente tenebrosa
Nostra insita un pocho
Accendela del focho
Dela tua caritade tanto amorosa:

Dominus tecum madre benedeta
 Tu sey la stella
 Che illuminasti il mundo tuto, o regina
 perfecta,

Quando col Gabriele tu parlasti, Alora ze donasti tanto infinito bene, Rompesti le chatene De la persone obscura e tenebrosa.

Benedicta tu donna humile e casta,
 Più che nesuna may fusse al mundo.
 Per ti la humanità sempre siè alta,
 Tu parturisti el bon lesù iocundo,

De non voler secundo
El nostro errore purgarce
Ma piacati aiutarce
O imperatrice o regina smorosa.

4. In mulieribus o dolce madre,
Te disse Gabriele nel suo sermone,
Quando mandato fu dal sommo padre,
Cum langelica salutatione.
Tu stavi in oratione e contemplando Dio,
Descese Iesu pio
Nel santo ventre tuo madre pietosa.

5. Et benedictus fructus o Maria, El quale senza dolore tu parturisti. Vergine da poy el parto e dentro e prima. Però che al Gabriele tu respondisti. Sia come tu dicesti, e como cum amore, Ancilla del Signore

Apareggiata son desser sua sposa.

6. Ventris tui Iesu nostro Signore,
El qual portasti cum tanto diletto.

Pregalo per noy e per lo nostro amore, Perochè el latasti com el tuo sancto peto, Chel no sguardi al difetto deli miseri

cristiani

Ma ongeli le mane E te exaudirà madre speciosa.

7. O sancta madre che i luminasti, La santa gesia che per ti canta e dice: Benedeta sey Maria che portasti, El Signor che te feci genetrice. Fosti per lui felice e cum esso in eterno Remani in sempiterno Vergine imaculata e gratiosa

- 8. Ora pro nobis Maria sancta e pura El nostro redemptore Iesu tuo filio Tu illuminasti la santa scriptura, Così illumina noy del tuo consiglio, Cavaci dal periculo La nostra mente sacia Che senza ti may trovarà riposo.
- 9. Non poy negar Maria, che tu non sia De questo populo consilio e timone, Perocchè la città è in tua balia, A ti se dete cum gran devocione, La mia beneditione ve do in sempiterno, Prega il re eterno Che habia ver noy mente pietosa.
- 10. Filiolo Iesu Cristo, si tanto benedetto Dal tuo padre onnipotente Dio, Quante giozole de late del mio peto, Filiolo trahesti, caro mio desio! O dolce filiolo mio, siati racomandati Cholor chi se son dati, A te e a me tua madre filiola e sposa.

AMEN

- Madre che festi coluy che te feci, Vaso capace de tanto tesoro, Goldendo crida langelico choro, Ave Maria suma imperatrice
- Ave regina, salve dona santa, Madre benigna bella e gratiosa, Ave Madona polita e festosa Cantando sempre va la turba sancta.
- O quanti gaudij dona benedetta
   O quante zoje golde la tua mente!
   Tuti li beati el suo diletto sente,
   Da ti cortesa benigna e diletta.
- Più sazi sola li beni del paradiso
   Che tuti li altri che te stano dintorno,
   Gratia plena, disse quell'adorno,
   Quando aparve al tuo dileto viso.
- Tu circumdata da verzene munde, Luci fra quelle como laurora, E come luna che bella ogni hora Fixe te spegiano le turbe iocunde.
- Deliciosa piena de odori,
   Direto te corrono molte virzinete,
   Tute fervente galiarde e constrete,
   De non lassarte may nè dì nè hora.

- Tu vedi sempre quello Iesu dileto, Che in ti dessese como pioza in lanima, Che desendendo entrò pian piano Non operando rancore nè difeto.
- 8. Tu sedi apresso a quello imperatore, Che incarcerato stette nel tuo vente, O dona magna, quanto lievemente Il parturisti senza senza alcun dolore!
- 9. Como potesti dona continere Coluy che cinge luniverso mundo, Como suferisti dona tanto pondo, Tuto sotiene el pugno de quello sire?
- 10. O gloriosa alta e mansueta, Humile più che l'altre creature! Quanto più regni nela grande altura, Tanto te abassi o dona si quieta.
- O gloriosa candida o lucente,
   O dileta più che favo e melle,
   O columbina pura senza felle,
   Tu sey advocata sopra ogni creatura.
- 12. Concede a noy levar li nostri capi, A speculare la gloria che ti veste, E contemplar le gloriose feste, Azoche tuti illuminati siamo.
- 13. Or se inzenogi ogni creatura, In cielo in terra e in abisso, Tuti risguardi coli ogi ben fixi A ti Maria verzene festosa. — AMEN.

- Questa Maria donzella
   Anti el seculo creata,
   Novamente sposata
   Alalto Dio la verzene polcella,
- 2. Tanto piacque a Dio padre La sua bella figurina, Che tosto ebe a mandare Dala sua grande altura, La nobile creatura, Gabriello suo diletto. Va da mi benedetto Vane a Maria nostra - sposa novella.
- 3. Quando lay salutata
  Dili cum gran desio:
  Ozi sey disponsata,
  Alaltissimo Dio.
  Dili chel filiol mio,
  Si la per madre eletta
  Ed io lo benedetta
  Perchè è lucente sopra ogni altra stella.

<sup>(1)</sup> Forse questa poesia era scritta nell'originale con qualche miniatura, rappresentante la Vergine.

١

- 4. Alora cum gran desio.
  Quello anzolo amoroso,
  Tosto se despartiti
  Tuto desideroso.
  Da parte de lo sposo
  Salutò la regina,
  Cum salute divina,
  E si li disse: ave gratiosa e bella.
- 5. Ave de gratia plena
   Cum tiego è la signore,
   Tu sey luce serena
   Madre del salvatore.
   Il summo redemptore
   Per ti serà concepto,
   E tu senza defetto
   Remaniray verzene ancilla.
- Quando alditi tal parlare
   La verzene amorosa,
   Volsesi conturbare
   E fu si paurosa,
   E così timorosa,
   Comenzò a dubitare,
   Sentendosi laudare (1)
   Cum reverentia, humilmente favella.
- 7. Como concipirò filio,
  Che homo non cognobe may? —

<sup>(1)</sup> Ella sen va sentendosi laudare. - Dante.

- Crede al mio consilio
  Che tu concipiray.
  Choluy che porteray,
  lesú serà giamato
  E per luy ricomprato,
  Sarà el peccato de la gente fella. —
- 8. Del Signor benedeto
  Echo lancilla sua.
  Sia fato como è ditto,
  De la parola tua.
  Presela alora per sua
  Madre el verbo divino,
  Da cui nacque el fantino,
  E nutrito de sua mamella.
- 9. Questo è coluy per cui
  Le anime sono salvate,
  Prega madona
  Che per sua caritade,
  Si como za create,
  A la sua semelianza
  Cusi per sua pietanza,
  Sentire ze faza la gratia novella.

AMEN.

#### DE SANCTA KATHERINA DA SIENA

- O quanto se po Siena gloriare
   Perocche el Signore la visitata!
   Uno grande dono je volse mandare,
   Non risguardando ale nostre peccata,
   Aciò che se dovessemo amendare,
   Tornando aluy cum vita renovata,
   Iu siena nacque per bontà divina
   La nova sposa de Cristo Katerina.
- 2. El padre Benencasa fu chiamato. La madre Lappa se fesi nominare, Non erano za de molto grande stato, Ma ciaschaduno era populare. O quanto frutto a Dio essi anno dato! Feci costey molta zente salvare, Ma non era ella che a loro parlava, El spirito sancto in ley adoprava.
- 3. Questa è coley che in fantina etade A Iesu Cristo incomenzò a servire, Tuta ripiena fu de caritade E de spirito santo nel suo dire, Zamay non volse alcuna vanitade Mondana, ma volse a Dio obedire

Creseva del corpo ma più di virtude, A ziaschaduno dice sua salute.

- 4. El padre suo maritar la voleva, Ella non volse, ma fesse mantellata. Lamor de Dio sempre in le cresceva, Avendo a luy la mente levata. Ciò che poteva da la casa traeva, È dava a poveri Katherina beata, Tuto el vino duna botta ella ebe dato, Poy de vino ella lebe piena trovato.
- 5. Uno povero chiera Cristo, a lei andone, Una gonella eliebe domandata, Quella che aveva in dosso si spolione, A quello povero ella lebe data. Un pezo di panno ancora li dimandone, Unde ella la sua casa ebe cerchata, Panni del nadre tolse cum desiderio Deteli a quello povero per lamor de Dio.
- 6. Ecco la note aley Cristo venire
  Disse: ecco el vestimento che may donato
  E io te volio, filiola, così dire.
  Seray da mi vestita nel regno beato,
  E anchora in terra io ti volio vestire,
  E uno vestimento se tira dal costato,
  Poy la veste cum molto suo piacere,
  Altro che luy, ella non po vedere.
- 7. Dal spirito sancto tuta infiammata, Ella si mosse e andone a Vignone.

Al sancto padre si fese ambassata, Che a Roma a star tornasse, sua masone Da cardinali fu examinata, Aldendo lo efficace suo sermone, Ognomo se meravelgiò de costey, Del santo suo parlar che regna in ley.

- 8. El sancto padre da Dio, illuminato
  Alla gran Roma ritornò a stare,
  Benchè da molti fusse contradiato,
  Costey el conforta sempre a questo fare.
  Dicendo a luy che Dio laveva mandato,
  Pero non curi delo murmurare,
  Multe littere scrisse a gran signori,
  E a mechana zente e a minori.
- 9. Costey compose el gran libro divoto, El qual parla de Dio tanto altamente. E stando in estasi in loco rimoto, Dio je parlava tanto sutilmente, Che sue parole non sono a ciascaduno noto, Del quale non cura la ingrata zente, Perduto avea alora lo sentimento, Fuori che la lingua, chiera lo strumento.
- 10. Sopra uno gran fuoco un zorno fu zitata, Dalo adversario che nera malconto, Perchè ella je tolse dela sua brigata, Non arse un pelo del suo vestimento. Un altro zorno strata fu diventata, Tanto da Dio aveva contentamento

La dette insulfogo, un pezzo nebe a stare, E nessuna novità li potete fare.

- 11. Zente infinita a Cristo riduceva Questa sposa de Cristo col suo parlare, Parole infiammative ella aveva, E li indurati cori avea a mutare. Sempre de Dio costey parlar voleva Inzegnandose a Dio ognomo mandare, E poy a Roma ella ne fo andata, Rendè a Dio lanima sua beata.
- 12. Nel milletrecento otanta ella spirone, In Roma in uno avello fu collocata, Nela Minerva cum gran divotione, La testa sua a Siena fu recata, Coli altri reliquii sta in unione, In Camporeggi ella ne onorata. Ancoza zà uno suo dito molto ornato Nel quele da Iesu Cristo fu sposata.
- 13. Molti miracoli Iesu dimostrone, Per questa sua sposa benedetta, Da la patria sua ella cavone Azioche anchora fusse più perfetta. Gran carità aley dimostrone Perochè la trovò si pura e netta, Ma non fu da senesi cognosuta Cotanta grazia che che hanno riceuta.
- O virgene santa may non te restare, Pregar Dio per noy zente cotanto ingrata,

Nostri deffetti deh! non risguardare Ma dinanzi a Dio sey nostra advocata, Questa città volia racomandare, Al tuo sposo, ne la qual sey nata, Anchora ze atende, quello che ze prometisti Che in cielo più che quà tu zaiuteresti.

15. O Signor nostro suma majestade
Che questa tua sposa darzi volesti,
Per la tua infinita gran caritade
Per ley a ti molta zente traesti,
Noi si pregiamo te infinita bontade,
Che per noy carne umana tu prendesti,
Che ze perdoni per amor de costey,
E de Maria Verzene che non è par de ley.

AMEN.





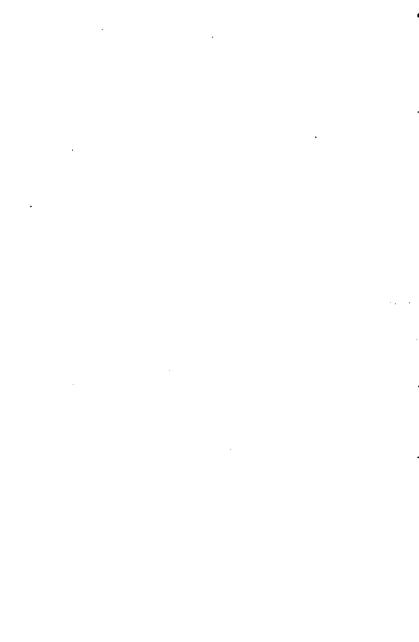

# 2/

## RACCOLTA

# DI SACRE POESIE POPOLARI

FATTA

## DA GIOVANNI <u>P</u>ELLEGRINI

NEL 1446

DAL PROF. G. FERRARO



BOLOGNA
TIPI FAVA E GARAGNANI
1877

### Edizione di soli 202 esemplari per ordine numerati

N. 103

#### AL SIGNOR

### COMM. FRANCESCO ZAMBRINI

ACCADEMICO DELLA CRUSCA

DELLA LINGUA E DELLE GRANDI MEMORIE

DE'NOSTRI AVI

INDEFESSO CULTORE -

QUESTO LAVORO GODE, DI DEDICARE

G. FERRARO

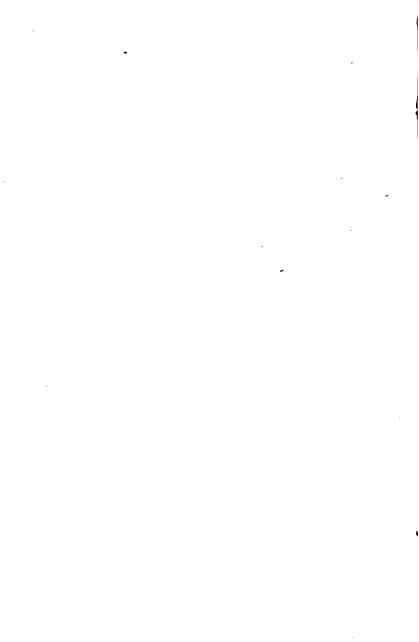

#### **PREFAZIONE**

Il manoscritto di queste poesie è segnato col numero 307, OD1, tra i codici di autori ferraresi nella municipale Biblioteca di Ferrara; è in 8.º, di pag. 50 in pergamena, numerate da una sola parte, rilegato rozzamente con carta pecora tratta pur essa da qualche codice, a quanto pare. Se si stesse alla notizia che è in capo alle dette poesie, esse sarebbero di un Giovanni Pellegrini ferrarese, che viveva nel 1446. Invece alcune poesie, e precisamente quelle firmate dal suo

nome, van credute sue, le altre o sono poesie popolari religiose del suo tempo, o sono molto più antiche. Per es. io non ho trascritto una poesia che comincia: Pianziti con Maria gente pietosa » perchè, salvo poche mutazioni, ella è la stessa di quella già da me edita nella: Regola dei Servi della Beata Vergine gloriosa fatta in Bologna nel 1281, coll'aggiunta di questa strofa di più:

Che chi de lei serà desiderosa,
Chi la seguirà con fede et amore,
Quel tal so servidore,
Del cielo el farà degno.
E dal spirto malegno
Deliberato vuol che sempre sia;
Ave dolce Maria,
Del ciel bela Madona,
Voi si digna de honore,
Laudemove con el core
Chaviti el mundo in vostra bailia.

Le due poesie I e V sono del genere di quelle usitatissime nel Me-

dio Evo e massime nel 300, ma che nel 400 erano già antiquate: ed il Savonarola quando volle contrapporre ai Canti Carnascialeschi le poesie religiose, solamente per poco le potè rimettere in onore. La poesia T pare ricordi i Laudesi o flagellanti, perchè è detto in essa che fratelli si flagelleranno per ottenere la vita eterna, come appunto usavano fare que'devoti fanatici. E senza specificarne alcuna tutte le altre poesie, salvo sempre quelle firmate dall'autore, hanno un'impronta talmente popolare, da farle a prima vista riconoscere come patrimonio generale usato ed abusato dal popolo tutto, piuttosto che risultamento dell'estro speciale di un poeta, anche rozzo, Inoltre, sempre tra le poesie non firmate, i soggetti non sono molti, e siccome un autore non si ripete, è giuoco forza concludere che dette poesie, devono essere di molti e diversi autori, e che a Giovanni Pellegrini non è da attribuirsi altro che il merito della raccolta, e della lingua comune, perchè a dire il vero, le poesie veramente sue, paragonate alle altre sfigurano assai. Sono limate e secondo le regole della metrica, ma nojose e vuote, come l'ordinato e stucchevole canto del cucolo, mentre le altre immezzo alle loro irregolarità, hanno il fuoco e la vivacità dell'usignuolo. Il canto M e la parafrasi del Pater nostro, non mi farebbe meraviglia che fossero ancora oggidì cantati dai poveri della campagna ferrarese.

Giovanni Pellegrini nelle sue e nelle altrui poesie adopera una lingua sola, ma che varia nella grammatica, secondo che egli raccoglie i canti altrui, o ne fa di proprii. Questi io li crederei proprio della prima metà del secolo 1400, gli altri paiono molto più antichi, seb-

bene non si possa precisare l'età loro. Avvenne di essi ciò che era avvenuto di molte poesie scritte alla Corte dei Svevi e in lingua siciliana, Caduto Manfredi e Corradino, cadde la poesia sicula ufficiale, ed i saggi che ne rimasero, riebbero una veste più bella nel dolce stile nuovo, della scuola poetica della Toscana. Anche Ferrara fu. se non centro linguistico, almeno ritrovo di poeti, e contribuì con Bologna e Modena ad una qualche coltura del dialetto emiliano. Dialetto che cadde ben presto per la caduta delle Repubbliche Bolognese e Ferrarese, lasciando sempre una traccia di se nel popolo da cui era sorto. La Regola de'Servi della Vergine gloriosa fatta nel 1281, altre poesie sacre anonime oltre queste. alcuni saggi di proesie profane di poeti bolognesi, farebbero argomentare la esistenza di questo dialetto, abbastanza diffuso ed adoprabile.

quando lo venne ad abbattere il migliore e più fortunato dialetto della Toscana. Poichè Dante. Petrarca, e Boccaccio stabilirono le regole della lingua nazionale nelle loro opere, tutti gli altri italiani cercarono di imitarli, e vi riuscirono secondo i mezzi e la coltura che avevano. Giovanni Pellegrini nelle sue poesie cercò di imitare gli esempi classici: nelle altre o le conservò quasi come erano, o mutò le desinenze dei verbi e dei nomi. Un'ultima prova del tempo più recente delle poesie del Pellegrini, è che esse si trovano in fine del libro, e sono sopra pagine aggiunte, di carattere più grosso e con diverso inchiostro. - I soggetti di esse hanno per così dire una forma più monacale: tre poesie a Maria bella, (R. S. X.), una a San Martino, santo molto venerato a Ferrara, una a San Bernardino da Siena, una alla passione di Cristo e

finalmente una, per la morte di Fra Giovanni da Tossignano, generale dell'ordine dei Gesuati (a cui l'autore apparteneva), e Vescovo di Ferrara. L'ordine de Gesuati, come è noto, fu fondato da San Giovanni Colombini nel 1367. Per mezzo secolo fu un ordine di laici che avevano cura degli infermi, dei poveri, dei derelitti, ma nel 1426 per opera appunto di Fra Giovanni da Tossignano, il compianto dall'autore di queste poesie, ebbero regola approvata dal papa Martino V. Come tutte le altre istituzioni umane. questo ordine deviò dalla retta via. e nel 1668 papa Clemente IX, a domanda della Repubblica Veneta e per giusti motivi lo soppresse. La poesia per la morte di Fra Giovanni da Tossignano è per avventura la più importante, come anche la più bella. Il corpo di quel vescovo è ancora adesso venerato nella chiesa di S. Gerolamo in Ferrara, dove per l'appunto Giovanni Pellegrini il fece porre. Prima di essere frate. Giovanni Pellegrini degli Arduini, fu uno dei Savii del Magistrato in Ferrara, ricco di 50 mila ducati di libbre di Bolognini. Avendo parlato male del Duca Borso, successo al duca Leonello, fu condannato alla confisca dei beni ed al bando della vita, con taglia. Egli che ben conosceva l'indole del Duca Borso venne a Ferrara, chiesegli perdono e l'ottenne. Col suo vescovo Giovanni Tavelli (da Tossignano in quel d'Imola) fece una grande riforma negli ordini monastici e nel pubblico costume. Il da Tossignano avea altresì nel 1415. indotto Gregorio XII ad una rinuncia del Triregno nel concilio di Costanza l'anno 1415, affine di rendere la pace alla Chiesa. Egli tradusse molti autori spirituali dal latino, ad uso di Polissena Condolmieri, sorella del Pontefice Gregorio

XII. Nel 1438 a Ferrara cercò di fare la stabile riconciliazione fra la chiesa greca e la latina, presenti papa Eugenio IV, Giovanni IV Paleogo imperatore d'Oriente e Giovanni Patriarca di Costantinopoli. La mancanza dai denari, e l'invito della Repubblica di Firenze, indussero Eugenio IV a trasportare sulle rive dell'Arno, la sede di quel concilio che terminò a Firenze nel 1439 senza produrre i grandi risultati che si speravano. Non molto dopo il B. Giovanni da Tossignano, moriva anche Giovanni Pellegrini, lasciando alla chiesa di S. Gerolamo de' Gesuati il manoscritto delle sacre poesie, che ora viene alla luce. Ed io ho creduto non essere affatto tempo sprecato l'occuparmi di esse, e del loro autore, perchè non è mai male disotterrare le opere dei cultori della lingua nostra, come non sarà mai inutile il pubblicare documenti della passata vita del popolo italiano, sia che riguardino la sua storia, sia che riguardino la sua credenza.

Ferrara 26 Agosto 1876.

Prof. GIUSEPPE FERRARO

Queste Laudi sono di Gio. Peregrino ferrarese Giesuato, che vivea nelli anni 1446, come si vede a carte 19 e 46.

A

Pianzea Maria con dolore,
Chel ge tolto lo so amore.
Fu'con gaudio salutata
E mo son trista desconsolata,
E de voi, flolo, sola romasa
Lassa mi con gran dolore.
Il parturisti con gran canto
Piena, voi si (1), delo spirito sancto
E mo melo retornato in pianto,
La alegreza in gran dolore.
Il nudrigato a gran porto
Niente ziò (2) fresco d'orto
E mo son nave che è senza porto
Nel cor tristo con dolore.

<sup>(1)</sup> per siete.

<sup>(2)</sup> c'ho.

E quando intisi la novella
De voi, fiol mio, chiara stella
Li fono, trei milia cortella
Che me son feritti al core.
Videlo preso e ligato
Lo mio fiolo delicato,
Per uno baso che li fo dato,
Follo aiuda quel traditore.
Et oyme trista desconsolata!
Vidigi dare si gran goltata,
Che tuta la carue ge nuvolata,
Tuta de negro ne el colore.
Avevage (1) fassato el viso

Ala lume del paradiso,
Tre persone che sono indiviso
El padre, el fiolo, el consolatore.

Molto ge deno insuso el capo,
Per la carne in ogne lato.
Propheteza chi ta dato
Se tue (2) Cristo redemptore.

Tuta la nocte lo tormentono, La sua barba i ge pellono, In la sua faza i ge spudono Fazandoge gran desenore.

<sup>(1)</sup> Avevangli.

<sup>(2)</sup> Si tu es.

Intro lora dela prima I ge deno gran disciplina. Chel saverse in ogne vena Sangue in terra con gran rigore (1). Intro lora dela terza, Pilato da la sentenza. Chel morisse senza offesa Fa su la croxe con dolore. Quando la croxe el portava La soa madre drio (2) gandava Dicendo forte e lagrimava: O fiol mio de grande amore! Come io te vezo minare Lassa chio non te posso aidare! Come me debo reconsolare Senza voi mio creatore? Immantinente el fo spojato Posto in croce nudo e nado. Fra du ladruni pien de peccado Senza alcuna defensione. Poi che fusti conficato Tenivi el capo stracolato, De che el despiaseva a Pilato, Allora chel ve feci honore.

<sup>(1)</sup> Rigare, scorrere.

<sup>(2)</sup> Drieto, dietro.

Perchè el capo el ve stesse drito El comandò chel fosse messo (1). Imperò che lè soprascritto Re di zudei voi st. signore. El nostro Signor fe testamento, in su la croxe con tormente. Ci lassò in palese mente San Zoane olente flore. Poi chel fu preso e ferito. Lamor dolce benedecto, Sangue et acqua ge usito, Che comparò noi peccadori. In lo sepolchro el fo posto El thesoro de si gran costo, Andò a olymbo molto tosto. Per trare i sancti de tenebria.

AMEN.

<sup>(</sup>l) Il popolo diceva senza dubbio misso, benedicto ec. come vorrebbe la rima.

E

Langelo Gabriel diceva: Ave Maria gratia plena. Disse langiolo Gabriele: Io son messo da dio Signore, Per la vostra humilitade Dio ve farà questo honore, Vegnerà in voi Cristo salvatore A liberare i peccatori. Langelo Gabriel diceva: Beata vergine Maria. Voi seriti ancuo (1) lodata Più che donna che mai sia, Appresso de Cristo Salvatore Voi in celo seri (2) regina, Avvocata di peccaturi Seriti vui vergene maria Langelo Gabriele diceva: Ave Maria gratia plena La donzella del saluto, In quell' ora fo smarrita

<sup>(1)</sup> Oggi - Usato anche oggidi. - Hanc hodie.

<sup>(2)</sup> Sarete

Lo spirto sancto la conforta

E de vigor la sosteneva:
Portari (1) questa novella
E diri che son soa ancella.
In quellora la fo obumbrata,
La donzella del Signore
Tosto novella andata,
Allo lymbo con gran vigore,
Disse Adam al so fiolo:
Questo èl zorno reconsolato
Poichè christo sè incarnato
Usiremo de tenebria.

AMEN.

C

O vui, che amati Cristo lo mio amore, Ponite mente ali mei dolori. Chio son Maria quella dal cor tristo, La quale avea per mio fiol Cristo, Follo crucifixo per noi peccadori.

<sup>(1)</sup> Porterete, direte, forme del dialetto ferrarese.

- —: Di capo bello, bello e delicato Come io ve vedo stare inclinato? Li vostri capilli de sangue atrezati (1) Fin su la barba ve vanno a rigore.—
- Di bocca bella, bella e delicata

  Como io ve vedo stare aserata?

  De felle et asedo fusti abeverata,

  Dolente e trista de tanto dolore.
- O mane belle, belle e delicate Como ve vedo stare inchiavellate (2)? Con dui chiavelli ve vedo passate Dolente e tristo ne sta el mio cuore.
- O fianco bello, bello e delicato Come vedo stare indromenzato? (3) De una crudel lanza ve vedo passato Quella fo lanza che me passol core.
- O pedi belli, belli e delicati Come io vedo inchiavellati? Come in chiavello ve vedo passati Dolente e tristo ne sta el mio cuore.
- O fiol mio con gran dilecto, lo ve alatai col mio pecto, Mo st ferito da o lato drito, Quel fo longin el peccatore.
  - (l) Intrecciati.
- (2) Chiavelli , chiodi. La famiglia Macchiavelli (Mali chiavelli) ha nell'arme 4 chiodi.
  - (3) Addormentato, forma del dialetto ferrarese.

- O fiol mio de gran speranza Chali zudei festi perdonanza, Mo vai verito da crudel lanza, Dolente e tristo ne sta el mio cuore.
- O fiol mio de gran conforto Che nove misi vo portà nel corpo, Li can zudei si me van preso e morto Dolente e trista de tanti dolori.
- Hor chi me consia (1), hor chi majuta? La speranza mia che lazo perduta, Con gran dolore lanima è partuta, Dal so corpo che lavea alato.
- O fiol mio, persona bella
  Chi darà consio a questa tapinella?
  Chio son Maria la meschinella
  Che non la sostegna (2) cotanto dolore.

FINIS.

<sup>(</sup>l) Consiglia.

<sup>(2)</sup> Sostiène.

D

Salutemo devotamente. Lalta vergene beata. E dicendo Ave Maria Sempre mai la sia laudata. Salutemola dolcemente E con gran solemnitade. Noi savemo verasiemente Che per la soa humilitade, La divina maiestade Che de lei fo inamorata. Langelo gandò per messazo Ala vergene donzella, Chel gandò de bon corazo Passò dentro dala cella, A contarge la novella Che da Dio gera mandata. Langelo disse avemaria: » Piena voi si dogne virtute. » Dominus con tiego sia, » Da chi vene ogne salute

Tute le gratie compiute
Vi voi vergene salutata.

- » Sempre vui sia benedecta
  - » Sopra dogne altra moliera
  - » Perchè voi vergene drita
  - » Senza nesum rio pensiero
  - » Dio me manda per curiero
  - » Per non star voi aparechiata.
- » Abrasose ala colonna
  - » De gran pagura che laveva,
  - » Tante lagreme gabonda
  - » Che sostenere non se posseva.
  - » Lalta vergene Maria
  - » Pensò dessere ingannata.

La vergene fo spadurosa

Quando lolde langiol parlare.

Era honesta e vergognosa

Comenzola tuta a tremare.

Vergognose con lui stare

De compagnia non era usata.

FINIS.

E

Fontana gratiosa, piena dogne virtute Per la nostra salute - pregà el dolce Cristo. Fontana chiara e bella - che vene dal paradiso. Tu sei verasia quella - chel mio cuore ha conquiso. Priegove con quel viso, - più non me lassi stare O voi dolce máre - sposa de Iesu Cristo. Piena de spirito sancto, - voi fusti in questa vita Chel non si po dar vanto - apostolo nè romito, Ma voi per vostra vita - sposa de lesu Cristo. Voi fuste gratiosa - sopra ogne creatura E sancta e virtuosa, - ciò dise la scriptura Tanto che per natura - non si poria narrare. Ne col core imaginare - senza voler de Cristo E tuti leven le mane - e inchineno la testa E humilemente e piano ciascuno fazi festa. A quella che mai non resta Sempre mai di pregare Lomnipotente pare

FINIS.

Sposa de Iesu Cristo.

F

La croxe benedecta - de cristo redentore,
Nè sia vita perfecta - de ciascun peccatore,
Croxe verasia e degna - leto de Iesu Cristo
Per noi dolce e soave - lanima mia degna,
E il cor dolente e tristo - per li peccati grave.

Da tute cose prave Tu la defendi e guardi, Si che zamai non arda E non senta più dolore.

La croxe veramente, - con grande devotione
Tuti la dovemo honorare, - perchè comunamente
De quella passione - noi semo ricomprati.
Chi non sa lagremare - pona mente ale piage
Como le portò agre, - Cristo per nostro amore.

Ben fo la benedecta Più che non fosse mai Che per la sua rason Cridava colà assai.

Tanto lavia dilecto, - che lanima col core Volentiera avria donato, - a Cristo redemptore, Chel fo forato con lanze - e chioldi con dolore Ben fo li dolorusi - li pessimi zudei Quando li mani e i pei - ligarono con dolore. O nostro salvatore Chi na recomprato Col sangue pretioso Dalli lazi del peccato.

Pair lazi del peccato.

Re (1) pia delamore - chel na facti beati
Quel padre glorioso
Se si desideroso
Di haver perfecta paxe,
Guarda qui Cristo zase
Chè nostro redemptore.

FINIS.

G

O sommo dio vivo, signor eterno, San Zoane Baptista glorioso, Prega per noi tuoi servi gratiosi.

(1) Piglia deli'amore ec. rifatti dall'amore — Forse questa poesia è la parafrasi popolare del canto latfno: Vexilla Regis Prodeunt, fatto in lingua che il popolo non intendeva.

Messo da Dio fo Gabriel benigno
Che nunciò la vostra humanitade
E Zacaria fo padre e iusto e digno
Stando nel tempio con più sanctitade

- » Eterno, eterno starò in taciturnitade
- » Però non pariarò fino a quel zorno
- » Chel paserà ladorno gratioso.

Virgo Maria de verbum caro piena
Andò in montagna a cha de Zacaria,
Salutò lisabetta devota e pia
Streta abrazòse con dignità divina.
Salegra el bon Batista senza pena
Nel corpo dela madre fo reverente;
Follo a Cristo omnipotente nel core ascoso.
Elisabetta del sancto spirito ornata

Diceva: donde procede a mi tanto bene?

La mare de dio verso de mi la vene,

Benedecto sia el fructo del vostro portado

Sopra ogni dona, voi si sancta e incoronata

La nostra dona per salmi a magnificare vene

E per salmi canta e per vespri più zojusi.

Tuti mirando i soi parenti e noti (1)

Delantiga Lisabeta che a el fiol novo,

Cercando i munti de luntano, et de provo (2).

<sup>(1)</sup> Amici.

<sup>(2)</sup> Davvicino, dappresso. Non come spiega la Crusca, di prova, o per prova.

Per visitare i soi desiderosi noti. Del nome de San Zoane semo soi devoti Poiche lagnelo a noi ne lo predisse San Zacaria scripse e parlò virtuoso. Baptista Zoveneto de septe anni, Humile et piano, intrasti in lo deserto. E poi stessi vintitri anni, retrovo certo Con sancta vita et con celesti affanni. Poi fusti posto a torre errore et inganni, Propheta de chiaro lume anunciato, Che a penitencia lè chiamato el più pietoso. Baptezando et predicando ognora. Molti ve domandava se heri Cristo Overo Helia propheta del sancto acquisto, Voi respondisti chiaro senza dimoro, E non son. Qui ben vegneralo colui E che non son digno de descalzario. Diczo che parlo per Cristo amoroso. In la solenne festa dela piphania Voi batezasti Cristo nel finme Zordano. Descese el spirto sancto in le vostre mane. Tuta la trinità avesti in bailia. O precursore de nostra fede pio Nesuno homo major nacque al mondo Secondo el dire de dio virtudioso.

FINIS.

Ave Maria stella diana Che sempre fusti fructu e grana -Benedecta sia e loldata. La dolce vergene beata. E voi fosti regratiata Sopra dogni altra christiana. (1) Davanti al to nasimento, Noi semo tornati a salvamento. Noi eremo tuti al perdimento Perchè Madona Eva fu vana. Dapoi cal mondo fusti nata De humiltà fusti virgene adornata, Dalangelo fusti anunciata Donna dela terra soprana. Madonna, voi fusti obediente, Che voi recevisti in lo vostro ventre, Lalto dio omnipotente Quelle chene la viva funtana.

<sup>(</sup>l) A cagione.

Et imperò voi fusti raina
Perchè voi siti altissima divina,
Dio voi portasti per medicina,
Che dogne infirmità risana.
Voi siti funtana daqua viva,
O dolce vergene Maria.
Ben fa cholui che de voi si fida
Perchè voi si chiara fontana.
Voi siti gemma pretiosa,
Madre de Christo gloriosa,
Chel ve messe la corona preciosa,
Di peccatori voi siti fontana.

FINIS.

1

Homo che crede regnare - E star sempre in altura Piazave da scoltare - Quel dela sepultura. El di chio fu rechiuso - In questo monumento El me fo tuta rasa - La faza come el mento. El più crudo tormento - Chi me dise de fare Stu me voi ascoltare, - Lè forte oltra mesura Ascolta anche un poco - Amigo sel te piase Che ardo in fueco - Che ven da una fornase Con quilli che mai non tase - Per la pena deversa Che spesso se roversa, - La ove è la gran calura Perchè io fu quel superbo - Che mai non volsi pase Lo corpo mio aserbo (1), - Senza lanima ziase Cristo la tolse e rase - Deo (2) libro delamore Et questo è quel dolore - Che la fa star si obscura. Perchè io fu troppo avaro - Dogne ben temporale Chio zamai non piansi - Alcun peccà mortale Al fuoco eternale - E son sententiato Et per questo peccato - Portarò pena dura. Lasso dolente e tristo - Che mai non fussi nato E o perduto Cristo - Lo salvador beato. Loqual mavea creato - Per darme paradiso Ho mal celato el viso - E fame gran padura O peccaduri del mondo - Che non se cre (3), morire Quel che pare più jocundo - E de major ardire E non se porà covrire, - Nè in acqua ne in terra

Se la vergene donzella - Nol fa per la ventura.

O vergene Maria - Madre di pecadori

Laudemove tuta via, - Con la mente e col core

Pregà el vostro fiolo - De la divina corte

Chel ne scampi da morte - E da infernal sagura.

<sup>(</sup>l) Acerbo.

<sup>(2)</sup> Dal libro.

<sup>(3)</sup> Crede - Petrarca - come cre' che Fabbrizio, si faccia lieto udendo la novella - Canzone a Cola

di Rienzo.

L

Carissimi e devoti - Pianzì la passione Che fo salvatione - De tuti i vivi e i morti. Pianzi la passione - Che portò mio fiolo. Per tuti voi salvare - Senza alcuna rasone Sostene morte e duolo - E piaghe forte e amare. Non se po contare - Quanta fo la dolia De la vergene Maria - E daltri soi consorti. Chi pianzerà con iochi - Col core e con la mente, Serà (1) soa avocata - lo pregarò el mio signore Dio pare omnipotente - Che ma sposa chiamata. Non vuol che sia celata - Del santo paradiso Cristo col suo bel viso - Mavrirà quelle porte. Tuti quilli che devoti - Dela vergene Maria, Doveria lagrimare - Del so fiolo che ge tolto, E venghe menato via - Per doverlo cruciare, Chi doverà reconsolare - La vergene gloriosa; Che de Cristo la fo spoxa - E non ha chi la conforti. Noi eremo tuti morti - Senza redemptione, Per lo primo peccato, - Lalto dio na scossi,

<sup>(</sup>l) Serà per serai, serajo. seraggio, serò. Parte II.

Per la passione de so fiol beato - Lo quale o la mandato.

Per noi in questo mondo - Per trarre dal profondo De la focato inferno - Là o noi eremo arecolti. — Angelo me dicisti — Che era tuta piena Delamor de spirito sancto - Vedo che me tradisti, Che non perdia la lena - El mio diletto alquanto. Dentro dal lato manco - Me passò quella voxe Che feci Cristo in croxe - Quando jochi soi bassoe,

ĸ

Pianzi con iochi e comel core (1)

La passion de Cristo salvatore.

Che non pianziti zente dura

Che pianzeria el sole e pianzeria la luna?

E tuto el mondo se nascura

La terra stava in gran tremore?

O can zudei cun li feriti

Lo mio fiolo preso laviti.

Lassati lui e prenditi me,

Che vojo morire per lo so amore.—

(1) Come per con.

- Pianzea la vergine Maria
  De gran dolor che la sentia,
  Del so fiolo che ela vedeva
  Morire iu croce con du ladroni
- O done mie a pianzer me aidati Voi che savi (1) chè dolore de mare. Se nol saviti, hor vel pensati In quanta doja ne sta el mio core. Pianzea Zoane evangelista, Madre: con (2) dura morte è questa Che peccato feci dolente e trista Nè mi nè mei antesuri (3)
- Respoxe Christo in su la croxe
   Pianamente in bassa voxe:
   Madre non follo el vostro peccato,
   Che avissi dito neanco pensato,
   Ma follo ajuda quel traditore,
   Che me vende trenta denari
   Ben comparolo pene mortale
   Per la soa gran desperatione
- O fiol mio che Dio taspeto! (4)
   Ben me ne moro fiol benedecto,
   O fiol mio dolce e perfecto
   Hor me soccorri dolce amore!

<sup>(1)</sup> Sapete

<sup>(2)</sup> Con per come.

<sup>(3)</sup> Antecessori.

<sup>(4)</sup> Che aspetto!

H

Ciascun stia in devotione Oldando la passione, Chel portò senza razone In su la croce lesu Cristo. -Cristo mio ad una cena stava Con la sua compagna, E li zudei intanto fasca gran mena Per darge tormento e lagna E dentro de casa d'Ana gera Aiuda el traditore. El che tradia nostro Segnore Che se chiama lesp Cristo. -Per usanza Cristo mio In un orto se ne intrava. E pregava lalto dio E con lui se contempiava, Si dolcemente olo pregava De la soa passione. Perchè fosse la salvatione Dei fideli de lesu Cristo. Quando Cristo in quellorto El pregava lalto padre,

Chel dovesse dar conforto, Alla sua dolce madre Che ola dovesse guardare Sempre mai in questa vita, Quella vergene benedecta De chi è nato Iesu Cristo. -In quellora molto tosto Venne el traditor con molta zente, Per piare el Cristo nostro Venne alui forzadamente, Ajuda gera depresente Ha Cristo el donò la paxe Se la scriptura non taxe Quella ve lassò Iesu Cristo. -E li Zudei Cristo apiato Lo menaro ala Signoria Elapostolo biato Pianamente lo seguia E la vergene Maria De dolore diceva: o trista Troppa pena lamor macquista Del mio fiolo Iesu Cristo.? Stando denanci ad Anna quello Agnello senza peccato. Qui (1) che ge porse de mane Stretamente la ligato

<sup>(1)</sup> Quilli, quelli.

Fino a casa de pilato Cridando ad alta voce: Tosto chel sia messo in croce Ouel che se chiama lesu Cristo. -- E Pilato Iesu Cristo Zudicare nol voleva. E bene spesse flate Flagellare olo faceva. · Et al popolo diceva Guardà, questo è o re vostro E cridava forte e tosto: Crucifixo Iesu Cristo. --Pilato per padura (1). -De li zudei che pur cridava Et ge disse: gente dura Perchè siti voi si brava? E la vergene guardava El so fiolo chè flagellato E diceva: fiolo beato Tu non resumii (2) pure a Cristo! — Quando Cristo fo nessuto (3) Fuora dela cittade, Doloroso pianto faceva Done cherano avelate.

<sup>(1)</sup> Padura per paura, usato anche oggidi.

<sup>(2)</sup> Rassomigli.

<sup>(3)</sup> Uscito.

El ge disse: o pietate Non mostrar de mi la morte, Che pur dolorose sorte Ve mandarà Iesu Cristo. — Andiamo con Cristo per la via A recever morte e pena, E la vergene Maria Gera con la Madalena. -- Echo ho si perdù la lena, Che non posso più soffrire Alpestuto (1) vojo morire Poichè more Iesu Cristo. -In su quel monte de Calvario Iesu Cristo è menato, In uno vaso è posto felle E axedo meschiato. Inda dolente e tristo Dannato allo inferno, El ge starà sempiterno Perchè tradi Iesu Cristo.

<sup>(1)</sup> Post-totum. Alla fine dei fini, affatto.

Oimè fiolo glorioso Lasso mi con (1) debbo fare? Molto eme lamento e forte, Di me fiolo con dura morte. Che ve fa soffrire atorto, Lasso mi con debo fare? - Oimè lassa mi cativa. Come posso romagner viva? La morte perchè la me schiva? Certo la nol doveria fare. Con farà la vostra madre Dolce lo mio fiolo e padre? Là non può più viver guari Anci ne vole acompagnare. Zamai non averò allegreza, Tanto ho per voi tristeza, Fiolo voi non me dai baldeza Non ve posso più parlare.

<sup>(1)</sup> Con per come.

O fiel mio si io vavesse in brazo lo moriria chio me desfazo. Lasso mi el dolor chio fazo Tuta me fa strasudare. O carissimo el mio fiolo La vostra morte me dole, O morte perchè non me tole, Ben me doveria a corare! Piazave fiol chio mora. Che lanima mia esca fora, Oimè con (1) quelle piage macora Quando le vezo così sanguinare! — Omè lassa mi dolente Con quella bianca carne è tinta, Oime quel sangue olente El vedo per terra sparpajare. — O fiolo quel pretioso viso Iera bianco come flor de liso (2), E lè tanto ferito e anciso Chi la fatto desumiare (3)? Omè fiolo glorioso Sancto corpo pretioso. Chi me ve torà qua zoso, Chio ve possa un poco abrazare.

<sup>(1)</sup> Come.

<sup>(2)</sup> Fleur de lys.

<sup>(3)</sup> Dissomigliare.

Fiolo mio se qui evavesse E in le mie brace io ve tenesse, E basare io ve potesse E pur de lagreme bagnare! Ove debo sepelire Chio non vo de che coprire? Fiolo e' vorave morire. Non me lassar tanto penare. — Chi de dolor non se pente Veda lo mio fiol che pende, E dura morte lo destende. El fa torcere e piegare Fiolo con quella è gran pena Che in sulla croce ve mena, E non è polpa nè vena Che non me faza de dolor tremare. E non o nervo nè osso Che non sia de dolor mosso, Morir voria e non posso E voi fiolo acompagnare. Poverella tribolosa Madre de Cristo dolorosa. Le ben si forte angustiosa. Come voi possi ascoltare. Omè dolce compagnia Chera la vostra con la mia. Angustiosa è la partita Lassa come posso durare? ----

Fiolo per quale offensione
Voi moristi a gran dolore,
Su la croxe fra du ladruni?
Tuto se conta per lagremare.

- O Maria dolce Magdalena El to maestro porta gran pena Chel me da fuogo in dena (1) Che me fa tuta brusare.
- O Iesu Cristo pretioso
  Maistro mio glorioso,
  Piazave de tor là zoso
  E non me lassar tanto penare.

Dolce lo mio Salvadore,
Voi moristi a gran dolore,
Per salvar li peccadori
Piazave allor perdonare.
Questo noi possemo dire
Come to fiol volse morire,
E tutti noi potian soffrire

E volemo con ti dolce pare.

O tute doe le mie serore (2)
Le Marie intra me doe
Pianzl con mi questo dolore
Che voi vedi a Cristo portare. —

<sup>(</sup>l) Interno ?

<sup>(2)</sup> Sorores.

P

O voi donne venerate (1), Venite aqui dolere,

De Maria tribulata. —

Questo è el mio fiolo - Che fugiva in Egypto,
Herodes maledecto - Mel volse decollare.

O populo di zudei - como aviti gran torto
Prexo aviti el mio fiolo - per doverlo cruciare.

O fiol mio delicato - Como voi siti abandonato?

Ne le mane de Pilato - Ve vedo zudigare.

Fina a chasa de Pilato - la vergine gandava
Loldeva quele bote - che so fiolo portava. —

- E li zudei pur cridava Cristo fora lo menava;
  O Maria Madalena quale è el to maestro?
  Padre è quello desso Che cusi insanguenato.
  O fiol mio damore ove i vostri colori?
  Non fo mai roxe e fiori che tanto fosse delicati. —
- Non fo mai roxe e fiori che tanto fosse delicati. —

  O Zoane Evangelista quale è il figliuol mio? —
- Madre voi lavi de drio Con gran dolore piange -Insuso el monte de Calvario - Iesu Cristo è menato

<sup>(1)</sup> Vedi Ferraro. Canti popolari monferrini La passione di G. Cristo.

Iuda se desperato - Portarà le pene amare, Cristo ven messo in croxe-La so madre el guardava Tanto era qui doluri - che la Vergene strangussava.

٥

Benedecto e loldato - Sia Cristo beato
Che senza peccato - Vene in passione.
Aiuda dolente - Feci el tradimento,
Per trenta dinari - Feci el convento (1)
Et al so Signore - Feci el fallimento,
Et a pilato - lo deno in presone. —
Ad una colonna - Ligato el fo la sira (2)
E tanto i lo bateno - che el so sangue ge usiva
E mai non refina - Perfina a la dia (3)
Zente pianziti - quella gran passione. —

<sup>(1)</sup> Pactum, conventum.

<sup>(2)</sup> Sera, dialetto bolognese.

<sup>(3)</sup> Giorno. Ciullo di Alcamo. Per te non hajo abento. Notte ne dia.

Et el vegner (1) sancto - ala croxe i lo menono Dicea Pilato - perchè lo zudigamo?

In lui non trovamo - nisuno pecato. —

— Alora i zudei - facea gran rimore.

E li Zudei - s'armono de presente (2):
Sia crucifixo - che lè un fraudolente,
Lè on falsadore - che lingana la zente.
Alora fo posto - El nostro Signore in croxe.

Corona de spine - li feci (3) si pungente
Li cani zudei - A Cristo omnipotente
Pianzea San Zoane - Dicea: oymè dolente
In croxe pendente - lo vedo el salvatore. —

## R (4)

Loldata sempre sia
Sia la vergene Maria
E voi fusti salutata
Virgo Maria beata.

<sup>(</sup>l) Venerdi santo.

<sup>(2)</sup> Subito, a la presente ora.

<sup>(3)</sup> Gli fecero.

<sup>(4)</sup> Ioannes Peregrinus.

E da Gabriel chiamata Ave de gratia plena. Recevisti la novella Dolcissima donzella. E poi ve chiamasti ancella Come tu a dito sia. In voi vene veramente Iesu Cristo omnipotente, Voi portasti el dolce fio (1) Iesu Cristo Eterno dio Gabriele annnziò quel zio (2) Chatanto digno honore Parturisti quel Signore In lo presepe puramente. Quando fusti partorita La stella fo apparita, Tanto liera chiarita Che tuta la reluceva. I tri maghi ladorono La offerta ge portono. Ad Erode ol fo accosato Lo to fiol beato, Lo re del mondo è nato Che tuto averà in bailia Herode fe' metter bando A tuti e fantini d'un anno.

<sup>(</sup>l) Figlio.

<sup>(2)</sup> Giglio.

E Maria con Iosep
Fugivano in Egypto
Col so fiolo Cristo
Che scampar Dio lo volea
Langel ge disse in sonno
Fugi el piccolino. —

FINIS.

**\$** (1)

Hor te piaza Maria bella
Ste mie prece un poco aldire.
Dolce madre tu sei quella
Chi servi toi non può perire
Tu sei madre e sei donzella,
E figliola deleterno sire.
Tu sei speranza di viventi
E chi con fe te porta amore,
Li peccadori che son dolenti
E che te chiama del bon core

<sup>(1)</sup> Ioannes Peregrinus ferrariensis.

Gustando te, roman (1) contenti E toi devoti i fa venire. Tu sei la stella relucente. Festa e zuoco di beati, Beata sei infra la zente Quanti son per ti salvati! E salvaran continuamente Che per amor li fa languire. Chi Te feci el verbo eterno dio Prender carne e natura humana. Seno el sacro to consio E lumiltade o figlia donna? Specchio e luce del cor mio Chi potria mai tue laude dire? Incoronata sei de stelle Sotto i pedi sole e luna, La compagna dele donzelle Stanno inanti a ti sol una, Dolci canti fano quelle La lingua humana nol po' dire. Leva su la mente in Dio Tu che senti de Maria, Lassando el mondo tristo e rio Pien d'ogni falsa folia, E di: Maria dolce amor mio Disposto e son a ti servire.

## (1) Rimangono.

Parte II.

## Tab

Con dolore e con pianti.

Pregaremo la sancta mare,
Che compagna deli sancti,
Recevi questi nostri frari.
Recevilo in paradiso
Ove serà ogne zuogo e riso,
Le ben beato chi con quel viso
Venerà a voi dolce pare.

- Madona sancta Maria
   Madre voi si dogne peccatore,
   Fadi prego al dolce Cristo
   Chel ne deba perdonare.
- Perdonanza o padre e dio
   Chi ne stà malvasio e rio,
   Dogne peccato falso e rio
   A penitentia el vol tornare.

   Pater nostri noi diremo
   Le nostre Carne frustaremo,
   Pur per havere el vostro regno
   Iesu Cristo dolce pare.

<sup>(1)</sup> Canto dei Laudesi.

# **U** (1)

Chi sa parlar latino. Prego chel faza honore, A quello olente fiore Cavalier San Martino Un cavalier zojoso Pregemolo devotamente, Che lè si gratioso De Cristo omnipotente, E de questo el fo gaudente, E libera chi a bona fede E crede in Cristo veramente. E che le tanto divoto Dela verzene Maria, Che là se la recolto E tene in soa bailia, De dolce madre pia Pregote che tu te degni, Si che tu me linsegni Sel de venir per sto camino.

<sup>(1)</sup> Ioannes Peregrinus.

Che le tanto constreto, Intro lamor de dio, -Che la metu (1) in dispeto Ogne peccato rio. Chel na messo in oblio Lorphano el povarello, Ben partì el so mantello E disse è tuo, fradello mio. La agradi el so servire Tanto el signor del mondo, Che da poi el so morire In cielo el fo iocundo. Libera me dal profundo Delinferno crudele. Perche sempre fu fidele A Cristo omnipotente

#### v

Quando tallegri homo in altura,

De va poni mente ad una sepultura.

De va poni mente al to cor contempiare,

E poi pensa bene in che tu di tornare.

(1) Metu - Posto, messo.

In quella forma che tu vedrai stare Lomo che case in quella sepoltura. — Hora me respondi homo chè sepelito Che de questo mondo si tosto sei zito (1), Mostrami li drapi di che andavi vestito, Che adorno te vezo de molta brutura. —

- De fradello mio, non me rampognare
   Che questo mio danno a ti potria zovare.
   Li mei parenti mi feno despujare,
   E dun vil cilicio me feno vestidura.
- Quelo to capo cussi petenato
   Con chi ta zufesti che tu !a si pellato?
   Fo laqua Gulita (2) che te la si calvato?
   Che ati non bisogna altra radedura.
- Questo mio capo che avea cosi biondo, Cascato avea la carne e li capilli dintorno, Io non mel pensava, quando era nel mondo Quando ge portava grilanda con grande altura.
- Que (3) sono iochi cusi inamorati
  Che de lor luogo me pareno cavati,
  Chredo che li vermi, li abiano manzati
  E de la toa testa non han habuto padura.
  Quisti mei iochi con chio andava guardando
- Inverso le done e sempre pur peccando,

<sup>(1)</sup> Uscito.

<sup>(2)</sup> Che acqua sia è incerto.

<sup>(3)</sup> Quali.

Dime meschino son caduti in bando, El corpo è marzato, elanima sta in arsura. —

- Que è lo naso che tu avivi per odorare Quale infirmità te la fato cascare? Non po essere, che tu non te nabi posuto vardare, Hora tu ha habuto si gran rodedura.
- Questo mio naso chio haveva per odore
   Fato mela cascar lo gran fiadore
   Io nol mel pensava quando era in amore,
   Nel mondo cieco che pien de vanura.
- Que la toa lengua chera tanto tajente
   Che sempre parlava male dela zente,
   Latu troncata o è si fraudolente,
   El te par cascare i denti senza trasedura?
- Questa mia lengua con che io parlava, Molta discordia con essa ordenava, Oimè meschino chio nol me pensava, Quando biasemava altru' fuora de mesura!

De mo strenzi i labri per i denti Chel non li veda quisti toi parenti, El par che tu vuoi schernir tuti quanti, El te par caduto i denti senza tradedura.

E no strenzo i labri imperò ch'io non gliazo
Et par che faci beffe de questo mio dalmazo (1),
Ma se tu te penserai a questo passazo,
Tu non presterà mai denari ad usura.

<sup>(1)</sup> Forse damnazo. damnaggio, danno.

Que lo to core con che andavi pensando — Fazando convidi e drapi donando Adorno del corpo e spesso armezando Meschino tu sei caduto in molta brutura.

Lo mio core e non lazo
 Et ho lassato ogne mio parazo,
 Et pene dojose chio sentirazo
 Che sono forte oltra mesura.

De va ali toi parenti che te vegnano aidare Da quisti vermi che te stano a manzare! Ma più presto i fono a portare Vis la roba e la guadagnadura. —

— Li mei parenti sono andati
A partir la roba e le derate
E mi topino! che lavea guadagnate,
Lanima mia sene sta in arsura.

Que le toe mane cussi delicate
Andando ai balli sempre mai levate
Fazando feritte e dagando goltate

I vermi e la terra na fatto latura (1)

— Queste mie mane chavea si delicate
Sono cadute chi vermi lanno manzate,
Ve volio pregare dolci li mei frati,
Cha sto mio facto voi ponati cura.

<sup>(1)</sup> Forse la jattura, il danno, oppure latura da latum, portato via.

Dove ele braze con tanta forteza Menazando la zente et fazando prodeza?

Et esser vano fuora de mesura? Queste mie brace di che me domandi Menavame spesso a far molti danni, Morto si son, consumata è la carne Finita è la mia vita et o provato la morte scura.

O voi chaviti lo mio facto inteso Viditi lo lazo che sempre sta teso, Ogne creatura a questo serà preso, Trista serà quellanima che non serà ben pura.

A voi cavalieri, donzelle e marchisi, Donne e signori et altri burgisi, Vediti el mundo in che modo naprisi In briga e in guerra e in mala ventura.

A voi bonazente sia manifesto
Chel serà damnà, sel no sarà confesso,
Contrito e pentito et anche perfecto,
Questo olo dice la sancta scriptura.

A quilli che feno questo ditato,

Dio ge perdoni ogne greve peccato,

A noi inseme che lavemo ascoltato,

Dio no guardi dalinfernal sagura.

# X (1)

Sempre virgo ave maria E del spiandor luce divina. Fiume e mar de cortesia Chiara stella dal (1) matino Fior de rosa senza spina, Ben voi fusti anuntiata, El fiol de dio è incarnato, In voi laudando, ave maria. Sempre virgo ave maria Benignamente legendo Soleta in camera che la stasea, Con sancte oration dicendo. E langelo respiandendo, Vene a lei per una fenestra, E con dolzor da parte dextra El disse verbum, ave maria. Sempre virgo ave maria Salutola cussi fiorita,

(1) Ioannes Peregrinus.

<sup>(2)</sup> Al per il, dal per del é proprio del dialetto ferrarese.

Zamai oldito la no avea, E donca alquanto la fo smarita. E langelo la vete (1) spadurita, E disse, Maria, non aver padura. Fiolo averai hor tasegura. Che jesu a nome, ave maria. Sempre virgo ave maria Quando tal parole oldiva Saviamente ge respondeva: Che homo è questo angel de dio? Homo nesun non conosco io. De chi fioli potesse havere. La rason voria savere, Lalta vergene respondea. Sempre virgo ave maria. Lanzolo rason ge rende alquanto: Dio Maria con tiego sia, In voi descenda lo spirito sancto, Virtù delaltissimo intanto. Dio per gratia verà in voi Lalto pare che re di ri, Averà un fiolo, ave maria. Sempre virgo ave maria Disse langelo: gratia plena, Tiego Cristo sempre sia. Stella delaiere serena

<sup>(1)</sup> Vedette.

Benedecta in ogne vena, Sia el fructo del ventris tui Sopra ogne dona siti a nui, Benedecta ave maria Sempre virgo ave maria Eccomo (1) che son soa ancilla, Anzolo, como tua dito sia, Diceva la vergene donzella. Dio descese soura della. Vene per prender Carne humana, In quella vergene soprana, Chè fior di bene, ave maria. Sempre virgo ave maria Avevase incarnato Cristo. E sancta Elisabetta inella Haveva el pretioso Baptisto. San Zoane quel dolce acquisto, Sentiva Cristo in lo Corpo ala madre, Spirito sancto el figlio el padre Chè un solo dio ave maria.

Sempre virgo ave maria
Disse sancta Lisabetta:
Maria che avisti in quella dia
Che dalangelo fusti benedecta?
Lo mio fiolo con gran zoja aspeta
El to fiol beato.

(1) Eccomi.

Benedecto quel parto, Che avisti in corpo, ave maria. Sempre virgo ave maria Nove misi Dio portò. San Ioseph in guardia lavea Tuta via lacompagnò. Al partorire se retrovò Christo Iesu poveramente, Lalta vergene intercedente. Madre de dio ave maria. Sempre virgo ave maria, In quel parto apresentando, San Ioseph andar faceva Per una femina cercando. Lalta regina aspectando Soleta romaneva allora Con pochi pagni (1) aveva Da fassar el so fiolo ave maria. Sempre virgo ave maria Partori Cristo omnipotente, Vergene romaniva pura veramente. Come lo sole intieramente. Pasa el vedro e non li fa rotura. Lassò la madre pura Vergene in quel parto, ave maria.

<sup>(1)</sup> Pagni per panni, la doppia N per GN. Si vede nei dialetti dell'alta Italia e nella lingua spagnuola.

Sempre virgo ave maria Più che zio (1) rose e fiore Magnifico odore la rendea In quel parto la gloriosa. Più che preda pretiosa Preda o gema malgarita, Dio chè verità e vita Lassò la madre, ave maria. Sempre virgo ave maria Quando la vete Cristo nato, De la gonella la se traseva Una gada de lino da lato (2). E Iesu Cristo ave fassato Con grande amor in brace el toleva. Streto abrazato e si diceva: Tu sei el fiol de dio, ave maria. Sempre virgo ave maria Nato è Cristo benedecto. Anzoli dessendea ali pastori, Ali pastori cum gran delecto. Al presepio come effecto Con grandissimo splendore Li pastori si lodarono, Devotamente ave maria.

<sup>(1)</sup> Zio, Giglio.

<sup>(2)</sup> Una striscia.

Sempre virgo ave maria. Deli angeli imperadrice, Per fassar Cristo non avea Drapi sancti sel morisse. Per humiltà Cristo se feci Prompto in soa natura. Insigno che la humanità Se humiliasse, ave maria. Sempre virgo ave maria Nato è Cristo Salvadore. Ciascun idolo cadeva Per tuto el mondo allora. Cade le idole de Roma Cade el tempio de Romani, Sodomiti subitani Morino la nocte, ave maria. Sempre virgo ave maria La nocte che nacque Iesu, Una fontana in Roma avea Olio menò con gran virtu. In signo de gran pace fo Quando lo Tevere lo sentì Sopra la faza chel salì (1), Con humil paxe, ave maria. Sempre virgo ave maria Nato è Cristo el dolce sono,

<sup>(1)</sup> Il Tevere ingrossò.

Tri soli in aere apparia, Che tuti tri tornava in uno. Significando che tri sono Padre e figlio e spirito sancto, Tuti tri tornava in canto. Chè un sol dio, ave maria. Sempre virgo ave maria Nato è Cristo omnipotente, Un cerchio d'oro in aer paria Come una croxe relucente. Immezzo el gera una donzella Come un fantin in brace avea, Che adio se rasomia, Et lalta vergene maria. Sempre virgo ave maria La sazia Sibilla a Roma diceva Chel tempio cader dovia Quando una vergene parturia. Averandose molto assai Vegnerà el tempo de parturire, E quel zio dovrà fiorire El tempio caderà, ave maria. Sempre virgo ave maria Nato è Cristo omnipotente, La stella nel monte aparia A li magi innocenti. Come una croxe relucente Con grandissimo splendore

E li magi con la stella allora Ladororno, ave maria. Sempre virgo ave maria Come una chiareta (1) cantando Angeli da cielo descendo, Gloria in excelsis dicendo, Diceva la divinità, In tuta quanta la umanità, In terra paxe e buona voluntà Fra cristiani, paxe, ave maria.

# **Y** (2)

Stella Diana che ben luce
O Bernardino, è tua doctrina,
De ti alma peregrina
Cantarò con viva voce.
Cantar voglio dolcemente
De ti beato Bernardino,
Memoria eterna de la zente
O infiammante seraphino.

<sup>(1)</sup> Clarinetta, tromba.

<sup>(2)</sup> Ioannes Peregrinus.

Ben mostrò el to nascimento, Esser stella relucente, La doctrina e lornamento Et lamar de dio fervente. Fin da piccoletto in cuna Fusti dedicato ha dio.

Questo mondo et sua fortuna Sempre mai te fe in oblio.

- I studi sancti e le scripture Fono tue famigliare, Ammaestrando le creature Ho scrivendo, ho predicare.
- O Secondo San Francesco Doppo Antonio Padoano, De ti questo è manifesto Questo crede ogne Cristiano.
- O Eloquentia o viva voce
  O penitentia o sacra fama,
  La tua vita è tutta croce
  Ove è quel cor che ti non ama?
  Fusti in tanta fama e gloria
  In questo mondo al to vivente,
  E fusti tanto obediente
  Che a dirlo manca la memoria.

Amasti sancta povertade Obedientia al to mazore, Mansueto al to menore Puro, pien de castitade.

Parte II.

Sempre el mondo fo odioso De la tua splendida vita. La povertade fo scolpita Nel tuo pecto gratioso. O Bernardino gratioso Qual te volse per pastore, Non volisti quel honore (1) Nè del popul ferrarese. Quel dorbino refutasti Tanto fusti poverello. Bernardin amor mio hello Tanto Iesu Cristo amasti. O specchio ver di povertade O sancta humiltà profunda. Conscientia pura e munda Bocca piena de pietade. Sacra tromba resonante Reverita la toa voce. Predicando Cristo in croce E le scripture tute quante, Lintellecto tuo gentile Era prompto ad ogne bene, A tuto quel che se convene

Adogne letterato stile.

<sup>(1)</sup> Nel 1435 S. Bernardino da Siena capitó a predicare in Ferrara e ne riflutó il vescovato offertogli da Niccoló III Duca.

Li tuoi libri el manifesta Che la sancta Chiesa honora, Noi vedemo questo ancora Che li sacri ne fan festa. Gloriosa terra bella Aquila tuta gentile, Chi te tegnerà mai vile A posseder si bella stella? Chiamaralo per patrone, Questo glorioso sancto Lo devoto tuto quanto, Pieno de devotione. Voi che amà la povertade Servi de Cristo Iesu, San Francesco e poi costu Amarilo in caritade. De caritade tuto ardente Fo el beato Bernardino, Beato chi serà servente De quel angel seraphino. Non humana ma celeste Fo la vita soa beata. Tuta fo sanctificata Benchè qui fosse terrestre. Tuti con devotione Humilemente a capo chino, Al beato Bernardino

Facciamo oratione.

Padre nostro del mondo redemptore Siti senza principio e senza fine. Magnifico e perfecto creatore Speculator dele cose divine, Et ad ogni fructo doni el so colore, E la luce alle stelle matutine, E lume delle anime che vede. Ferma speranza è la vostra mercede. Qui es in coelis somma sapientia, In ciascun luoco mitti la tua luce. I pissi del mar ve fanno reverentia, Per sua natura ciascun se produce, Tuti chiamemo o eternal potentia Magnifico Signor manda tua voce, Che tuti te loldamo in fede driti. Veniti fioli da dio benedicti. Santificamo continuamente Denanci allor corpi sancti beati, Sole et stelle et luna relucente. De Adam et Eva propheti passati Benedecto sii tu da tuta zente.

Da papa, cardinali, viscui et abbati,

Da preti et frati et da ogni zenia El nome tuo sanctificato sia. Il nome tuo in eterno non è manco In cielo et in terra non è misurato. Voi padre e figliuolo et spirito sancto De voi tri el verbo fo incarnato. In città in castelle, in ville, in ogne canto Sempre leterno idio ne sia laudato, Iesu incarnà nel ventre de Maria El nome tuo laudato sempre sia. Domando gratia, ben chio non sia degno, Per cortesia, signor mio perfecto, Che me concedi el vostro sancto regno Ove dimora ogni sommo dilecto. Ala vostra speranza, signor, vegno Dolce Iesu, Signore benedecto La luce delanime che vede Ferma speranza è la vostra mercede. Fati el vostro volere o padre dio In vostre braccie è somma libertade, Voi si lesu dolce sancto e pio La terza persona nela trinitade. In cielo ingenerasti el dolce fio In mente de la tua paternitade, Vene poi e prese carne humana In ti Maria, figlia de Sancta Ana. ln li alti cieli, in li sette pianeti In lajere, in la terra, in lo profundo

Sempre facto avi (1) quel che volete Siccome piace a voi, signor del mundo. Per questo omnipotente voi si sete, Beato chia lo core puro e mondo, Beato chi serà deti servente. Vero Iesu, padre omnipotente. Hor me dona de quel pan benedecto, El qual se manza e mai non se padisse, Fructo che sia non è tanto perfecto In questo mundo, manza sempre e cresse El Sacramento sancto benedecto. Dove del qual se celebra le messe Que dinota vostra gentil figura El nome vostro in eterno sempre dura. Dimittine el nostro peccà, signore Per toa pietà per toa misericordia, El debito de ciascun peccadore Et ne lumauità pace e concordia. Dolente me chiamo con tutto el core De non volere signore discordia, Desmitti el mondo, el bene per niente Iesu aparechiò la via ad ogni geute. Poi lassasti nel tuo testamento. E comenzasti a questa operatione. Poi perdonasti alumana gente Dimitisti el debito e festi le dono.

<sup>(</sup>l) Avete.

Chi farà questa via serà contento E dio ge renderà el buon perdono, Andarà in celo con grande leticia A veder Dio che è somma iusticia. Conzunzene nel vostro Sancto regno, Beato chi in voi ha la sua mente. Beato el Baptesimo quel segno, Beato chi in voi fermo se sente. Col pater nostro, signor, a te vegno Memoria ol lasasti alumana gente, San Piedro lo pater nostro scripse Cristo Iesu a suo discipul disse. Libero fecisti el mondo per la crose, Libri son scripti de nostra libertate, Liberasti infirmt e leprusi, Suscitasti morti in quantitate, Desti al cieco mondo vera luse, Del mondo siti via e veritate Chi mascolta da dio sia benedecto

# K (1)

Lantica sanctità del bon pastore, Pianger ben po el popul de Ferrara. Che tanta gemma cara Perse in quegli anni del nostro Signore, Quarantasei che corre, Et mille quattrocento, De Luio chel fo spento A vintiquattro el spirto di fo fore (2) Felice stato a che te chiamò dio, Beato Zoane mio da Tussignano! Nel primo stato humano Era quel cor benigno humile e pio, Leterno et grande iddio Nel donò per pastore, Qual fredo core Che non chiuda divote a lui le mano? Era la vita soa un spechio et lume, Mente (3) durò in terra gli anni soi,

<sup>(1)</sup> Ioannes Peregrinus ferrariensis.

<sup>(2)</sup> Forse Il giorno 21 Luglio.

<sup>(3)</sup> Per mentre usato anche da altri.

Vedoa Ferrara lacrimar tu poi La morte dogne antico e bel costume. De sanctitate un fiume Agnello mansueto, El vestire e laspecto, Amando quello che morì per noi. Che avea il nostro pastor el viver sancto. El titol glorioso ancora degno. Già non era malegno Ma de virtù lustrava tutoquanto. Literato era tanto, che ogne segreto texto. A lui era manifesto Cristo Iesu aitava quelingegno. Non era laffecto suo infra mondani. Ma predicava agliomeni treni. Là su glieterni beni Che son promissi ha fideli christiani. Ha ingrati noi profani! Dica ciascuno: dolce padre mio Tu puoi quel che vol Dio, Ferrara tua, non tesca dale mani. Era pietoso in tuto e povarello Con tuta la sua mente in ogni senso, Inanti el crucifixo extenso (Stava el bon padre) (1) de messer Leonello

<sup>(1)</sup> Crocifisso di bronzo fatto fare dagli Estensi - Leonello regno dal 1407 al 1450.

Et ogne suo fradello Et ogne ferrarese Pianga tuto el paese. Non so se più serà simile a quello. Benchè la gloria fusse el titol grande, Lui reputava essere il menore. Havea humile el core Vegiava la sua grege in ogne bande. Le molte soe vivande Dava con soe mane Dinari, vino e pane La sacra fama qui e altrò (1) si spande. Dove el pastor la nocte reposava, Già de piuma non era il suo lecto Ma humile e dispecto Vestito de suo panni se ne stava. La nocte se levava In longa oratione. O gran compassione! Per la sua grege el bon lesu pregava. Quanto in desprecio havesse la sua vita Lasso perchè mancaria nel dire. Le pene e li martyre Che sosteneva la sua carne afficta. Con fruste alinfinita El corpo macerava,

<sup>(1)</sup> Altrove.

Fina al sangue gitava

O sacro corpo che al ben far ceinvita.

Nela sua cambra stava el poverello,

Fuor d'ogne pompa et dogne stà mondano.

Era tanto humano

Che stava più che mansueto agnello.

O pover tapinello,

Tapeto ne' bancale

E ognaltra cosa tale

Era ignorata dal so viso bello!

Contento solo dela nuda banca

Per suo sedere et la scriptura in mano.

O nobil christiano!

Legendo lei che lanima fa franca

Mai la sua mente stanca

Era ma con fervente amore,

Laudava el so signore

Lassando ogne altra cosa che ve manca

Stava in padura sempre e con timore

De non fallire nel tenente officio,

Pensando al divin iudicio

Et de Cristo Iesu el so furore.

Non estimava honore,

Amava povertade,

O somma caritade

Prega per noi el dolce redentore.

Era la faza sua dum cherubino

Melle suave erano sue parole.

Laspecto suo dun sole Et la doctrina sua del ciel divino. Ha populo ferrarino! Pregalo humilemente, Et lui come possente Pregarà lesù che po et vole. Quanto devoto fo el so finire Quanta dolceza fo lultimo extremo! O che de lui diremo? Certo el so, no fo, seno dormire Da morte ha vita gire, Festinante morendo. Et lalma a dio rendendo. El corpo quive lassò dove semo. Sepolto fo con tanto digno honore . Quanto che bene certo nera degno. Lassando a noi suo fioli segno De caritate de dolceza e amore. Al luoco lesuati el feci pore Dove piacque alui stare, Dobiamolo pregare, Che noi suo figli guardi da dolore.

#### W (1)

Salvator seculi omnipotente, Signor te prego, per quel sancto lume Che la tua gratia infunda ala mia mente. Humil parlar soave e bel costume, Si che piaza a tuti gliauditori Et per dolceza gli ochi paran fiume. Signor come . . . de toi dolori Apristi la toa bocca preciosa. Per dar de toa memoria a peccatori. Sola la voce toa meraviosa Essempio a noi ce da de patientia, ln su la croce, essendo si penosa. Però esclamemo con gran reverencia, Ala tua laude de poter parlare. De lultime tue verba con clementia. - Alma felice debi contemplare Essendo su la Croce el to Signore, Penando in pena con poco vigore.

<sup>(1)</sup> Ioannes Peregrinus ferrariensis.

# PATER, IGNOSCE ILLIS.

Alpha et o principio megio e fine,
Quelalma benedecta esclamò forte:
Pater ignosce illis, a sue rovine.

« Perchè non sano le lor chiuse porte
» Sola ignorantia gli fa offender dio,
» Perdona lor che saquistano morte. —
Ati supplico vero unico fio,
Si come pregasti el padre eterno,
Che perdonasse a lor, perdoni anchio.
Et io cancellarò del tuo quaderno
El debito mio dele ofese facte,
Per tuo amor et del to buon governo.
Cupio per certo essar dele brigate,
Le quale electe son in vita eterna
Dove li angeli et sancti se governa.

# HODIE MECUM ERIS IN PARADISO

Lalto secreto deti, o signor mio,
Mostrasti quando quello iniquo ladro,
Che compiacente fo el to consio,
Essendo in croxe per longheza e quadro,
Cognobe in ti humanità divina
In la beata vita andò legiadro.

Per la fatica in voce picolina,
Disse: Signor mio abi memoria,
Di me cho lalma de contricion plina (1)
Gran conforto a qui che speran gloria:
Hodie mecum eris in paradiso,
Per pentirsi se ebbe costui victoria.
Signor te priego che non sia diviso,
Ale mie fine et poi gli anzuli sancti
Lanima porti via con dolci canti.

#### MULIER ECCE FILIUS TUUS.

Veraciter nel tuo testamento
Parlasti amaramente o mio Signore,
Ala toa madre, pina de tormento.
Parola acerba con molto dolore,
E dopia pena li festi montare,
Quando Giovani per figlio festi honore.
O mulier la volesti chiamare,
Perochè, madre, è de gran tenereza,
Non la volisti de ciò confortare.
Femina, disse la superna alteza
Te do Giovanni per dilecto figlio,
Poi si revolse a lui con gran dolceza.

<sup>(</sup>l) Piena — in dialetto ferrarese pina — in rumeno plina.

Zoane dilecto, per divin consiglio,

Te do per madre del tuto,

Che vedo angustiata in so periglio.

Signor te prego in questo mio constuto (1).

Che la tua madre piena de bontade,

Mi pigli con lei per dignitade.

# DEUS DEUS MEUS UT QUID DERELIQUISTI ME?

Amor che per amor il cor trascende,
De quilli che contempla la tua pena,
Che alcuna cosa del tuo amor comprende,
Signor mio caro con voce serena,
In lingua hebrea dicisti: dio mio,
Abandonata sento ogni mia vena.
La carne è quella ehe gridava a Dio,
Che consentiva tanta passione,
Portar al sancto corpo, unico fio (2).
Humilemente et con contricione
Misericordia chiamo al stremo puncto,
La tua gran possa facia a noi perdone.
Però che el sangue sparto in te defuncto,
Si ce recomparò neti e mundi
Dal peccato dove Adam fo zunto.

<sup>(</sup>l) Per costrutto.

<sup>(2)</sup> Per figlio.

Segnor de pace in questo sian iocundi, Dela tua sacra e sancta passione Dum clamamus ad te in oratione.

#### SICIO.

Tu es ille qui creasti omnia

Quel che se vede e quel che se comprende,
Coelum et terram flumina et Maria.

O Signor mio che in la croce pendi,
Dixisti sicio, signor mio per la salute,
Humana prole la tua voce stendi.

Non che sentisti de sete, fo vertute,
E fon li spirti deli padri santi
Fo le lar penitentie in ti compiute.

Aspectavan el to venir triumphante
El to discender con la gran victoria,
In gloria le menasti tute quante.

Simil di me facio a te memoria,
Humil prego a te justa domanda,
Lamina mia a ti sarecomanda.

#### CONSUMATUM EST.

Rex regum o impiagato tuto Con le zenochie al tuo piè minchino, Con (1) feci el pubblican savio et astuto. Misericordia al peccador topino (2). Si io presumesse troppo al to cospecto De parlare, alto Signor divino. Et stando un poco al tuo piè soleto. (3) Oldi una voce fuor de sua natura, Che disse consumato è quel che è scripto. Chinasti el capo, dice la Scriptura Et quellalma spirò con laltre spira A demonstrar che homo era anchora. Contra qui che for de si se tira Negando soe nature dio et homo. Corendo in heresia ne vanno a mira. Fo homo et dio et contemplati como, Chel senti pena, ogne dojo e male, Per lo vedato ab antiquo pomo. Fo del superno ciel celestiale, Nostro capo et nostro redemptore Resuscitando tanto triumphale.

<sup>(1)</sup> Come.

<sup>(1)</sup> Da tapeinos greco si fece taupino, tapino, topino.

<sup>(3)</sup> Udii.

Misericordia de mi peccadore Signor domando per toa cortesia, Che queste ho trasferite (1) per to amore.

# IN MANUS TUAS DOMINE COMMENDO SPIRITUM MEUM.

O ferma preda dei noi cristiani, O gran conforto del tuo seguitanti, Pianga le nation populi humani. Olditi le oration del dio di Sancti. Dicendo in le tue mane padre mio, Arecomando el spirto a te davanti. Sagita acuta al cuor humile e pio, A questo to parlar fugon coloro. E fon scazati a terra et lor consio. Nela tua cambra pono el mio thesoro, A cui tarecomandi arecomando, Lalma el corpo al tuo divino choro. Signor se per peccati e sono in bando, Dicendo peccati io so per certo, Chi celi sono aperti al mio comando Però che scripto è per lo propheta, Chel cor pentito dolcemente accepta.

#### FINIS.

<sup>(1)</sup> Questi versi egli fece traducendo la scrittura.

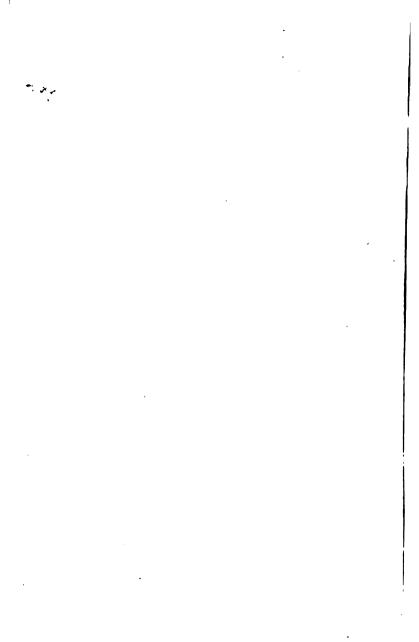

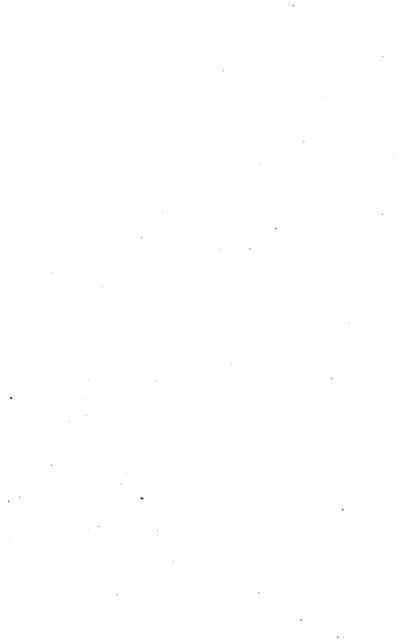

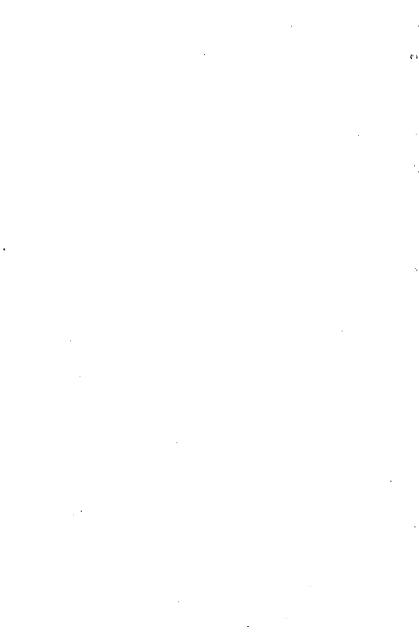



THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.

Harvard College Widener Library Cambridge, MA 02138 (617) 495-2413



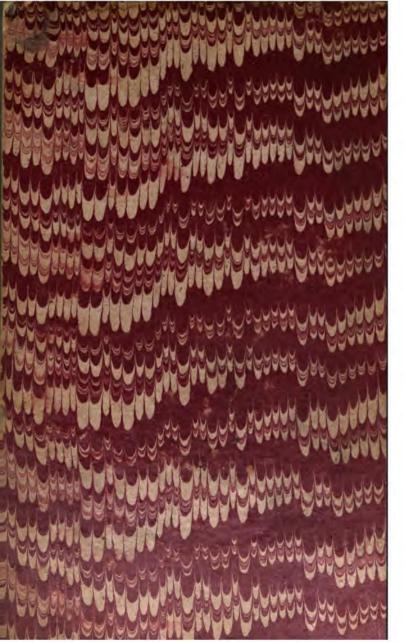